











## SCELTA

DI

# CURIOSITÀ LETTERARIE

### INEDITE O RARE

DAL SECOLO XIII AL XVII

in appendice alla Collezione di Opere inedite o rare

DIRETTA DA

### GIOSUÈ CARDUCCI

DISPENSA CCXLVII
Prezzo L. 14.00

Di questa SCELTA usciranno otto o dieci volumetti all'anno; la tiratura di essi verra eseguita in numero non maggiore di esemplari 202: il prezzo sarà uniformato al numero dei fogli di ciascheduna dispensa, e alla quantità degli esemplari tirati: sesto, carta e caratteri, uguali al presente fascicolo.

Ditta Romagnoli Dall'Acqua



# LE RIME

D

# BARTOLOMEO CAVASSICO

NOTAIO BELLUNESE DELLA PRIMA METÀ DEL SECOLO XVI

CON INTRODUZIONE E NOTE

DI

### VITTORIO CIAN

E CON ILLUSTRAZIONI LINGUISTICHE E LÈSSICO

ACURA

DI

CARLO SALVIONI

Volume II

5 59 7 3 03

### IN BOLOGNA

PRESSO ROMAGNOLI DALL'ACQUA Via dal Luzzo, N. 4 A-B 1894 Edizione di soli 202 esemplari per ordine numerati

N. 94

Stab. Tip. Zamorani e Albertazzi Bologna - Piazza Cavour, 4

### AVVERTENZA

Dopo le molte, forse troppe cose dette nella Introduzione, nelle Note e nelle Appendici del 1.º volume, qualunque parola parrebbe qui superflua. Tuttavia un cenno di spiegazione e di giustificazione ci è sembrato un dovere per noi, un diritto pei lettori studiosi. Degli emendamenti, delle mutazioni e di talune incertezze che essi troveranno leggendo in questo volume le annotazioni fonetiche, morfologiche e sintattiche e le aggiunte e correzioni, vogliano ricercare il motivo nell'essere noi stati costretti a mettere il carro innanzi ai buoi, cioè a pubblicare il testo - e un testo indiavolato, non ostante la sua derivazione diretta dall'autografo e non ostanti le ripetute e scrupolose collazioni prima di averlo potuto studiare linguisticamente. Chi è esperto di lavori di tal genere, non esiterà a menarci buona questa ragione, e a risparmiarci l'accusa di negligenza o di leggerezza.

C. S. - V. C.



| Quan | che    | me  | рe | ense | $_{\rm el}$ | zuoc   |  |
|------|--------|-----|----|------|-------------|--------|--|
| la   | festa  | e 1 | О  | dele | t           |        |  |
| Cl   | n' hei | bu  | а  | fer  | va          | rset   |  |
|      |        |     |    | е    | sta         | aramot |  |

| Staghe tut alegrot,    | 5 |
|------------------------|---|
| co pense el temp passà |   |
| e quel che m' ha zovà  |   |
| i me varsor,           |   |

| Bisuogna a quest         | an | nor             |    |
|--------------------------|----|-----------------|----|
| farg <i>h</i> e ogni tra | di | ment            | 10 |
| ch' el matunis           | la | zent            |    |
|                          | a  | muo' un ribalt. |    |

| Е | ins | seg | na | a   | fer | res | alt  |    |       |    |    |
|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|----|-------|----|----|
|   | a   | le  | no | sti | e r | nor | ouse |    |       |    |    |
|   | е   | si  | le | fa  | ve  | zou | se   |    |       |    | 15 |
|   |     |     |    |     |     | (   | eome | el | diavo | 1. |    |

| el so piment.                                                    | 20 |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Mi son zu drie quel fent (2)                                     |    |
| come agnon si puol vere<br>spia mo chi sa liezre<br>quest libret |    |
| Che vedera bel dret                                              | 2  |
| el muò che hei tegnù                                             |    |
| per estre ben voiù                                               |    |

Ma chi va drie lo pavol

sen chiama (1) ben de bot visantghe cum stramot

Ma azò che no fasade
chi liez tropi pinsier 30
e chi è sta quest misier
ch' a fat quest libre

Ve vuoi gavar de brighe; dirvel su ben de bot: L'è sta el Cavassicot Bartolomio

 $<sup>(^{1})</sup>$  Nel Cod. ama è cancellato e corretto, in modo che si potrebbe leggere forse chiama o chiama.

<sup>(2)</sup> L.A. corresse poi, non so perche, il fent in rent.

| De Troylo che fu fio<br>quel compagnon per vita<br>che v'à metù la vita<br>a quest mistier. | 40 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Perzò, caro misier,                                                                         |    |
| quan che vedé un maron                                                                      |    |
| ve preghe da paron                                                                          |    |
| tolė la pena.                                                                               |    |
| E s' hei bu falsa vena<br>ogn' om si mel pardone,                                           | 45 |
| l'è sta queste poltrone                                                                     |    |
| cason del tut.                                                                              |    |
|                                                                                             |    |
| Pi de mez son destrut                                                                       |    |
| da quest amor crudel,                                                                       | 50 |
| ch' ei pardù lo cervel,                                                                     |    |
| l'anema, el fià,                                                                            |    |
| E po n' hei studia                                                                          |    |
| a Pava, nè a Perosa,                                                                        |    |
| hei tendù a la morosa                                                                       | 55 |
| solamentre.                                                                                 | 99 |
| DOIMINGTO.                                                                                  |    |
| Son stà da lonz pur sempre                                                                  |    |
| da fer di vers dantesch,                                                                    |    |
| de Sas e pegasesch                                                                          |    |
| e de Petrarca:                                                                              | 60 |

| Che n' hei bu quella barca |
|----------------------------|
| da zir mo cussi alt        |
| che l'è massa gran salt    |
| a zir lassù.               |
|                            |

Mo tai ch' i è veguù 65
cussi li podè vere
mo no me dè liziere,
car fardiei,

Si n'è mo cussi biei
cò volessà segnor 70
e ve don lo me cuor
in supiment.

A dirvel da parent
e como l'è passada,
e che per qualla strada
che son zu,

Talvolta è convegnù
servir a qualche amich
ch' era vegnù mendich
per trop amar,
80

E per volerlo aidar da quest amor si fier che ghe besuogna aver del praticaz.

| i staghe qualche trat       |      |
|-----------------------------|------|
| gh' hei fat no se che strat |      |
| da inamora.                 |      |
|                             |      |
| Che tut quel ch' hei binà   |      |
| in quest pizol libret       | 90   |
| no l'hei dal me zuchet      |      |
| trat tut a fat,             |      |
| Mo you for any owner old    |      |
| Ma per fer un grun alt      |      |
| part hei robà in qua, in la |      |
| e po hei (¹) semena         | 95   |
| sul me sempiare.            |      |
| Staseve in nom del pare,    |      |
| a voi m'arecomande          |      |
|                             |      |
| che vuoi per altre bande    | 7.00 |
| mudar luoc,                 | 100  |

Quan che me pense el zuoc.

E azò che in avantaz

<sup>(1)</sup> Veramente l' A scrisse ie.

- El me convien spartir da te lo piede,
  Te ricomando el spirto, l'alma, el core,
  Ricordati del mio sfrenato ardore,
  Ricordati de chi nel cor gli siede.
- El me convien partir; donna, tu vede

  Che quasi el pecto s'apre per dolore.

  Mi parto et serò teco a tutte l'hore,

  Ma temo el corpo afflicto più non riede.

5

10

- El me convien partir ma cum gran guai, Lasso quel to divino et chiaro aspecto Che sopra ogn'altra cosa desiai.
- El me convien partir: el tuo suggieto

  Te sia in memoria, et se amando fallai

  Perdonami, speranza et mio dilecto.

### Ш

Dove sei stato, o cor mio lacerato,

Che torni sì smarrito cum gran fiama? - Io fui da la tua ingrata et crudel dama

Che cum le proprie man si m' ha streppato.

- Che festi a lei, o cor che t'ha straciato? 5
- Gli disse: a te mi manda quel che t'ama.
Or che debiamo far? la morte chiama
Dolce e suave a quel ch'è disperato.

Ritorna un'altra volta, o cor afflicto:

Forsi mutato harà el so voler rio.

- Andrò a te, e verò poi più trantitto.

Sento che tu te parti, va cum dio.
 A tera casco, non posso star ritto.
 Stolto, questo te fa l'alto desio.

. Tu me poni in oblio,  $-15\,$  Andrò, ma ritornar a te non spero, . Che me divorerà la lupa intiero.

### IV

### DIALOGO

Deh vien, Caron: - Chi è quel che tanto chiama?
- Un che passar vol al Tartareo regno.
Rimena a riva el concavato legno
Che qua m' ha riconduto Amor e dama.

Non so se hom sei, ma parmi tuto fiama,
 Me cum la barca haresti de ardor pregno,
 Et le porte fernal: perhò non vegno.
 Hor va, cussi intravien a chi tropo ama.

Deh vien, Caron; a me gietrò nel fiume (¹)
 Et passerò per forza tra' dannati 10
 Et col mio ardor convien l'acqua consume.

Arderò poi le porte et fuor scampati Serà i nimici del celeste lume, Senza tua barca poi seran passati.

- Non far vo teco pati: 15 Ecco ch'io vegno a trarti fra i martiri: Ti prego nel vargar tu non sospiri.

١

### STRAMOTI

O labra dolce, mio felice nido,

O viso peregrin de rose e flori,

Oh bianchi denti per cui meschin crido,

O man, o diti, celesti lavori,

O bianco pecto, albergo de Cupido,

5

O lumi chiari, o stella di Amatori: Oimè Camilla, dove è la favella

Che 'I sol facea firmar et ogni stella?

 $<sup>(^1)</sup>$  Così nel cod.; ma forse va letto: o me gietrò nel fiume.

5

### VI

### L'amante:

- Ahimè, crudel, non senti el mio gran pianto?

  El spir[i]to n'esce, et la voce mi manca,

  Et più t'induri al lacrimabil canto.
- La lingua de pregarti ormai è stanca,
  E sum contento stu pur voi ch'io mora,
  Ma nel tuo pecto resta l'alma ranca.

#### L'amata:

- Ahimé, non posso: ahimé, lo cor s'acora, Io sum tua serva: ma d'onor temenza Esserti ingrata me costringie ognhora.
- Ma taci e serva: soffri, habi pacienza, 10 Segui l'impresa e non temer ch'el cielo Concede il premio doppo penitenza.

### L'amante:

- Ahimė, non più indusiar, vedi ch' el veio
  De mia vita se sciolgie, et mauco ormai,
  Tanto m'aggiaccia el foco, et arde el gielo. 15
- Tanto abonda nel cor le pene e guai ch'estincto parlo, et non sciò ciò che dica, Temo se indusi più, tarda serai.

#### L'amata:

Ahimè, sorte crudel, aspra nimica, O rio destino, o spietata fortuna, Che fra tanti dolor trista m'intrica.

20

35

Testimonio me sia lo sol et luna Che vederti penar servo mi spiace Et ho la faza semimorta et bruna.

### L'amante:

- Ahimè, tant'è nel cor l'ardente face, 25 Ch'io moro, o Dona: o non più tal tormento, O dammi presto morte, o dammi pace.
- Lasso, che giorni et nocte mi lamento. Vedime ch'io te fo de bracie croce. De*h* non più ingrata e non più straci e stento. 30

### L'amata:

- Ahimè dolente, che assai più me noce L'aspra tua pena ch' el mio gran dolore, Et sentomi mancar teco la voce,
- Ma spero un giorno ch' el sfrenato amore Che tu mi porti, et io a te aucora porto. Pur avrà fine, et sacieremo il cuore.

### L'amante:

- Ahimè, mirami ormai squalido e smorto.

  Che l'alma a poco a poco sento uscire

  Per venir entro a te, felice porto.
- Non tanto quel che in Po hebe a perire 40
  Arse la terra, como d'amor ardo.

  Deli dammi ormai soccorso al mio morire.

### L'amata:

- Ahimè, servo fidel, habi riguardo

  A me suggieta tua che t'ò nel pecto,

  Ancor tempo non è de trarti el dardo.

  45
- Non posso adesso che già per sospecto Guardata sono, et de dolgia m'acoro. Ma un giorno darai fin al dolce effecto.

### L'amante:

- Ahimè, dona, tu sei quella che adoro,
  In un ponto poi darmi vita e morte,
  Vedi che per tuo amor languisco e moro.
- O mio tormento, o mia contraria sorte, Quel tuo finto parlar, dona, me strugie, Ben tu me potria aprir le chiuse porte.

### L'amata:

| Ahimè, non tanto fier leone rugie     | 55 |
|---------------------------------------|----|
| Como fa el tristo cor d'amor percosso |    |
| Et ogni casta volgia da me fugie.     |    |
|                                       |    |

Perdonami, ti priego, ch' or non posso,

Ma aspecta alquanto, o servitor mio, tempo,

Che se traremo poi gli fren da dosso.

60

### L'amante:

- Ahimè, ch'aspetto e aspectando m'atempo Et pur non vedo mai mutarti l'alma Che mi pò inferno dar et sacro olempo.
- Ma, ahimė, di me tu voi portar la palma, Ma non intendo da te ora partirmi, Ch' io porrò in terra la penosa salma.

#### L'amata:

- Ahimè, desio non hai più de servirmi Et non curi el mio dir che tempo aspecti, Como solevi, più non voi odirmi.
- Considera, o servo mio, gli bon respecti, Ch' esserti mostro alquanto dura alpestra Perchè a mal dir ognun par se delecti.

70

### L'amante:

- Ahimè, che già rissona la campestra Del mio tant' ulular, del rio destino. Pregando l'alma ormai che si scampestra. 75
- Rimanti in pace ch' io prendo il camino Verso la barca del nigrante fiume. Lassoti el mio bon gregie si meschino.

### L'amata:

- Ahimė, non far, chè quelle nigre spiume Non potresti passar se non venisse Teco: ch' io sun cagion del perso lume:
- Ma poi che niente valse quel ch' io disse, Sediamo insieme tra l'erbeta fresca, Io ti volgio aiutar se ben morisse.

### L'amante pacificato cussi dice:

- O dolce, bella nympha, or non t'incresca Dirme per qual cagion sei tanto ria Et perchè te dilecti el duol s'infresca.
- Io t' ho servita cum tal fede pia Et tu stata me sei cotanto ingrata Vedendo el grave stento, et dolgia mia.

80

85

### VII

### DISPERATA VILLANESCA

| O diavol, vienme a tuor e non star pi,   |    |
|------------------------------------------|----|
| Chiama Caron e famme davrir l'us.        |    |
| Po' che la crudelaza vuol cussi.         |    |
| Degree money per tut al mont le lui      |    |
| Possa mancar per tut el mont la lus,     | _  |
| Caie zo al ciel, i sprit vaghe lassù     | 5  |
| Po' che quella fantoz me storz al mus,   |    |
| La me smata se fos un turluru,           |    |
| Se tosseghee bevant el bestiam           |    |
| Po' che la scont qui so biei nespoi cru. |    |
| Fo the la scott (di so biet nespot era.  |    |
| Murone tuti da rabia e da fam,           |    |
| El prim che canta possi pur crepar       | 11 |
| Po' che la tosa ri del me malan.         |    |
|                                          |    |
| Non se posse se non cum le oche arar,    |    |
| Caie sti mont, et pee tute le quaie      |    |
| Et lo demuni ognun s'alde chiamar.       |    |
| <u> </u>                                 |    |
| Per le contrade ognun face bataje,       | 16 |
| I lof viene a magnarne ben de bot,       |    |
| Le belle case devente rovaie,            |    |
|                                          |    |

| El prim che vade a duniar de not<br>La tistola ghe viene sot un braz<br>Et si non magne altre che biscot.                 | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Se ghe sgionfe la lengua muo'un butaz<br>Chi cre' a ste touse che non dis mai ver,<br>El nas ghe see tajà via dal mostaz. |    |
| El prim che monterà sul cereser<br>Se posse scavazar el col de fat,<br>Se creve i ugi ancor tuti i murer.                 | 52 |
| E sum si despera e sum si mat<br>Che daghe el corp e l'amena al demuni<br>Che via al ne porte tuti doi a un trat.         | 30 |
| See tuti quent fals i testimuni,<br>El cancre possa intrar a chi non vuol,<br>Ch' el marti see la zuobia, el mercol luni. |    |
| Viene noder doctor i matazuol,<br>E chi sa letra, se desmenteghee,<br>Muore chi sta cum tuose a brazacol,                 | 35 |
| E la polenta si ne tosseghee,<br>La bova e la tempesta tuoghe el vin<br>E chi non ha fardel se maridee.                   |    |
| E devente serpent tuti i susin  Che magne el corp a tute le fantoz  E le se vende tute a sant Martin.                     | 40 |

| Una solvera deventee un poz<br>E tuti là s'anieghe e a sant Vei<br>Ghe see che vade zo a l'infern un bo           | z. 45 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Possone deventar tuti porciei<br>Che zone rumigant per tut la ruffa,<br>E see tosech pur tut quant el mei.        |       |
| Quel che se beve sepe tut da muffa,<br>E crepe via de lonc zo che se storz,<br>E tuti i boi vesin face la truffa. | 50    |
| Deh se podesse deventar un sorz<br>Zirave su per sot, se ben in che luò<br>Rosegherave de l'us tuti i scorz.      |       |
| Deh se potesse deventar un vuo',  Zirave dentre al corp de quella tosa  A pruo' lo cor se impearave al fuo'.      | -55   |
| Deh se podesse pur farme una ruosa<br>Come la me metes a pruo' lo nas<br>Credi che la farave vergognosa.          | 60    |
| Deh se podesse deventar na bras<br>Quando che per scaldarse s'alza su,<br>Ghe bruserave tute le vi del mas.       |       |
| Deh se podesse farme un bubù<br>So ben zò che farave nol vuoi dir,<br>O un de qui che dis curucucù.               | 65    |

| Almesche dio podesse un pulz vegnir,<br>Ghe cognera saltar in mez al segn<br>E bulgar si fort che nol pos dir.            |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Deh se podesse deventar un legn<br>Che quella tosa me sentas ados<br>Ghe cognerave tuor un pe' per pegn.                  | 70 |
| Deh se podesse deventar un fos.<br>Quan che colien volesse saltar via<br>Me slargherave fina a Sancta Cros.               | 75 |
| Ma aimé! quest desirar non me val nia,<br>Si che sum via de long mo' desperà,<br>Ch' el non po' intravegnir sta fantasia. |    |
| Vorà che tuti i fior ch' è per i prà<br>Deventas bisse e che magnas la zent<br>E nasces diavoi per i camp arà;            | 80 |
| Vorà tute le fede fos serpent<br>E i agnei deventas galline e gai<br>Magnarse un e l'altre tuti quent.                    |    |
| Vorà che nol nascesse nigun mai<br>A ciò ch' el mont vignesse a muo' na volta<br>E tuti i cuor di homi fos bersai,        | 85 |
| E ogni cavra e vaca che fos molta<br>Ghe brusasse le man a chi la molz<br>E a quelle po la sgarba ghe fos tolta:          | 90 |

| Vora' ch' el | fosse | fort  | tut | quel  | ch' è  | dolz. |
|--------------|-------|-------|-----|-------|--------|-------|
| Bia mi       | fosse | Tye   | 0   | dio v | oles   |       |
| E andar      | ancor | a a S | ant | Moma  | an des | colz. |

Aimè, no sei mo pi che dir ades,
Ancor dirave, ma lo buzabou
È vignù a tuorme ch' el me vede apres.

95

Ti, crudellaza, che me fas [un] bou T'aspecte zo in te quel calderon O che te pentiras, et diras mou

Quel che haon fat lassù, chi lo faron.

100

#### VIII

### VILLANESCHO CONTRASTO

INTRA BORTHOL: TUONI: MÉNECH ET SALVADOR

Dime un puoc, Tuoni, è mò vari al Bonel Che tu fis medegar l'altro diaz A mestre Piere da Pedecastel?

#### Tuoni:

Le duoie non ghe dà pi tant impaz Al mesche dio e si magna pur miei Da po' che ghe unzi al col col uliaz.

Dimen un puoc, Borthol, a ier che te catei Che tu zanzave cum Mosef zudier, Ghe ubigastu mo i to manz biei?

### Borthol:

- Te direi, Tuoni; l'è bisuogn de diner, 10 Al me la fica su d'un per de buoi Per che vuoi dar a la me fia masser.
- Barba Menech che sta zo a Castoi,

  Tu sas chi l'è, al me l'à domandà:

  Dison catarse tuti chilò ancuoi.

### Tuone:

Cancre! l'è vechie, varda cum tu fa':

A la me fè che se tu ghe la das,
La ghe fara tu sas beu sul cà.

### Borthol:

L'è rich, che l'ha su in Tibola un mas;
Bisuogna dar le touse a chi ha calcousa. 20
Tu sas; chi non ha nia, non ha mai pas.

#### Tuoni:

Lassa pur zir contenta pur la tousa, Tu faras miei, e cáteghe un bel fent Che ghe posse russar so suor pelousa,

### Borthol:

| Tu  | me fas renegar mo tuti i sent.                                            | 25 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|
|     | El fa talvolta miei un hom canù<br>Che non fa un zoven e si è pi possent. |    |
| Vli | sun nur vechie: e si el narie nur su                                      |    |

30

35

40

Mi sun pur vechie: e si el parie pur su Che fasì nascer me fia Desiderada: Nissun me stimerà come sum cru.

Vuoi che disnone chilò de brigada Ch'el die vegnir barba Menech de fat; Faron fora le noce magnant zongiada.

### Tuoni:

Velo ch' el vien, e si è drezzà come un scat, Co le man sul galon, alzant i piech, El par tut aier a muo' Martin del Piat.

### Borthol:

#### Menech:

Sun un puoc vechie, ma hei bon magon
Per la gretia de dio me sente ben:
S'occore, scusserave un calisson.

| Ve zure, barba Borthol, per san Zen,<br>Che se volei faron le noce fuora,<br>Che sente al pulerin non vuol star fren.    | 45 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Borthol:                                                                                                                 |    |
| Barba Menech, e cussi see in bonora,<br>Vuoi che disnone qua de compagnia,<br>Ch' a la me fè me par che l'è aquas l'ora. |    |
| E po' quan che vorei sen ziron via<br>A tocarghe la man e vadiarla.<br>Mo su, senta, che n' hei magna ancuoi nia.        | 50 |
| L'è mo me fia, nol sta a mi a laldarla,<br>Ma la lavora ben e da doman<br>Non harei nient de briga a dessedarla.         |    |
| E cum quest pat[e] ve toche la man<br>Che la tousa contente, se non no,<br>Et che fasade un bel fantuz a l'an.           | 55 |
| Menech:                                                                                                                  |    |
| E in presiencia de Tuoni chilò,<br>Se la me vuol, e la vuoi indotar<br>De cento lire, e no vuoi nia del so.              | 60 |
| Taoni:                                                                                                                   |    |
| A la me fe' che non podia catar<br>La mior tousa che ve tiene calt;<br>L'è molisina, o l'a si bon tocar.                 |    |

### Menech:

Tu me fas vuoia de far chilò un bel salt, Vieta al me Tuoni t'e ogni muo' me mich. 65 Che tu m' has fat el cuor sbalzar in alt.

### Borthol:

J è stat amis aucora i nostre antich, Vuoi che seone enca noi, barba Menech? E ve daghe me fia perchè se' rich.

### Menech:

A la me fè, Borthol, l'hei di agu siech Che hei portà a la to tousa amor, E la vuoi tuor se deventas ben bech. 70

80

### Borthol:

Chi è quel che vien, Menech? Po l'è Salvador, L'à ballà tant ch' el die morir da sé, Chiamalo qua che ghe faron alnor.

### Menech:

O Salvador, vien qua un puoc per to fê, Non hastu fat un bal a Desirada: Tu 'l deve far e dir pô che l' è me.

#### Salvador:

La vite un puoc colà in te la strada, E po a vere e no vere la zè via No sei a che muo la see deffantada.

### Menech:

An, Salvador, po tu no sas nia Che barba Borthol me Γ ha imprometuda, Λ la me fe che non dighe busia.

### Salvador:

El pora estre, ma non l'havé ancor buda, 85 L'ha imprometù a Cesch da Polentes. Saveo chi me l'à dit? Benvegnuda.

#### Tuoni:

L'è fus ben ver che m'arecorde ades Ch'el vite un di zanzar quas de segret Pera la tousa, e si ghe steva apres. 90

### Salrador:

Ali vagnilli, ve l'hei dit sul dret. Voi, barba Borthol, non fasè al dever: Con Cesch al saverà, nol starà chiet.

Mi men vuoi zir, ch' i altre che fer,
Bisuogna beverar al bistian:
Staven cum dio e fasè altre pinsier.

L'è na mal facta cousa, a dir che guan L'à imprometi a me compagn, ch'el sei; E so pare ghe vuol dar al malan.

Ma ala me fe, ch'a Cesch quest ghe direi.

1X

## 0 D A

| Se tu faras me segu     |     |
|-------------------------|-----|
| Et per lo me consei     |     |
| Tu faras el to mei      |     |
| E no de dan,            |     |
| No te legar quest an,   | . 5 |
| E no te maridar,        |     |
| Se tu no vuos stentar   |     |
| A la pollita.           |     |
| Tu chiameras la scita   |     |
| Che la te daghe alturi, | 10  |
| Tu aras tanti marturi   |     |
| E tant dolor,           |     |
| Ch'anderà lo varsor,    |     |
| La coltra coi lenzuoi,  |     |
| Në creder pë che i tuoi | 15  |
| T' aide nia.            |     |
| 1 (11()                 |     |

| L'è muò na malatia,        |    |
|----------------------------|----|
| Chi tuol femena ades,      |    |
| No le vuol star da ces     |    |
| Mai pur un' ora.           | 20 |
| Poi chi non le lavora      |    |
| Se magna ogni di i ugi     |    |
| E si te fa fenugi          |    |
| Cum la cresta.             |    |
| Cum la cresta.             |    |
| Le vuol la lanza in resta  | 25 |
| E che tu daghe in broca,   |    |
| Le vuol mo lo col d' oca , |    |
| E incolori.                |    |
|                            |    |
| Le vora' tuto 'l di        |    |
| Starsen col cul alza,      | 30 |
| Cum le se ha lavora        |    |
| L'è po'petelle.            |    |
| Lasson star le gonelle     |    |
| Che le se fa comprar,      |    |
| No le vuol lavorar         | 35 |
| Se no a culet.             |    |
| and the cities.            |    |
| Pota de Sant Fichet,       |    |
| Deh dolce al me masser,    |    |
| Mo su che stao a fer?      |    |
| Fason quel fat.            | 40 |
|                            |    |
|                            |    |

| 45 |
|----|
|    |
|    |
|    |
|    |
| 50 |
|    |
|    |
|    |

Tu seras ben un mat

Tu seras ben porcaz
Se ma' per far quel fat
Tu toras quest imbrat. 55
Dighe massera.

Doi solt te fa la vera
A sborarte na volta,
Fa cont ch'el see una colta
Quist doi solt. 60

Se vien magre sul volt,

Le gambe manca sot,

El vien po Zan de grot

A tuorte i pegn.

# Ō D A

| Deh pota del schiantis    |    |
|---------------------------|----|
| E vuoi sborarme un puoc,  |    |
| A dirte che quest znoc    |    |
| Si no me pias.            |    |
| Me par ch' heba doi bras, | 5  |
| Che me brusa el polmon,   |    |
| La camisa, el zupon       |    |
| Tut per to amor.          |    |
| Non dighe nia del cuor,   |    |
| Tu mel robas coi ugi      | 10 |
| Po tu me das femigi       |    |
| In pagament.              |    |
| Se no fos m) un bel fent  |    |
| Se no fos offorevol,      |    |
| Se no fos recetevol.      | 15 |

No dira nia.

| Che son possent e rich,<br>Hei diner e doi pich |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Da bater falz,                                  | 20 |
| Vuove, barsuole e smalz,                        |    |
| Formai e una farsora,                           |    |
| E po na vaca lora,                              |    |
| Ch' a bon lat.                                  |    |
| Spia mo st'aras bon pat                         | 25 |
| Stu me tuos che son sol:                        |    |
| Staron a braza col,                             |    |
| Mi e ti su let.                                 |    |
| Comprerei del confet;                           |    |
| Deh pota chi te fis,                            | 30 |
| Staron muo' in paradis,                         |    |
| Cara me tosa.                                   |    |
| Sichė, bella morosa,                            |    |
| Deh non me far morir,                           |    |
| Tu me vede pur zir                              | 35 |
| Muo' un desperà.                                |    |
| Te dira' far peccá                              |    |
| Sta reba e sta gran duoia                       |    |
| E la me fazza muoia                             |    |
| Dal grant piant.                                | 4( |
|                                                 |    |
|                                                 |    |
|                                                 |    |

Mo tuti quent me spia

S' el me vales i cant
E chiamera' i demuni
Che de ogni di e de luni
M' aiderave.

Son biefet muo' le rave 45
E po el cuor bat si fort
Che son apres la mort
Stu non m' aide.

Se pianze, tu te ride.

Non pos dormir de not, 50

Sente nel cuor un bot

S'el fos ancuzen,

E nol vien miga ruzen,

Che tu mel sgrife spes

Tu ghen fas rost e les 55

E tu tel magne.

La levra a queste cagne (1)

Ghe viena in mez al cuor

E a tuti color

Ch'è so moros. 60

<sup>(1)</sup> Da questo verso sino al v. 88 incluso e dal v. 89 sino alla fine sono due aggiunte fatte in margine dall'autore e indicate con due richiami.

| Le par tut santarele<br>E sie mil cautele |    |
|-------------------------------------------|----|
| ` Bele fate.                              |    |
| La fievra che le bate                     | 65 |
| Col so bel vis toront                     |    |
| Le va mo cusi in pont                     |    |
| Per fer morir.                            |    |
| A vederme languir                         |    |
| Sempre l'è parechiade,                    | 70 |
| Le va tut sbeletade                       |    |
| E galantine.                              |    |
| L'è pur quelle manine                     |    |
| Che me fa strangosar,                     |    |
| Le vorave tocar                           | 75 |
| E si no pos,                              |    |
| Se ben t'has ulios                        |    |
| El vis, lo mus, el piet                   |    |
| E che t' haba delet                       |    |
| De far cignot,                            | 80 |
| No star per ch'el sea not                 |    |
| Nè per altre rason,                       |    |

Quel che è da far fason

Su prestamentre.

A chi no le cognos

|                             | 31  |
|-----------------------------|-----|
| Fal pur sliberamentre       | 85  |
| E non ghen vardar su,       |     |
| Perche tu m'has vedu        |     |
| Come son smort.             |     |
| Gh' incaghe a questa mort,  |     |
| Che non vien ben in pressa  | 90  |
| A gavarme de nessa          |     |
| E de ste pene.              |     |
| Po' che non vuos che viene  |     |
| Cum ti a me sbramegar,      |     |
| Në pur a të busar           | 95  |
| Una sol volta.              |     |
| El diavol si me porta       |     |
| Che miei sera per mi        |     |
| Che starmen tut al di       |     |
| Cun quest pinsier.          | 100 |
| Tu sas ben che l'altr'ier   |     |
| El vers che tu me fis,      |     |
| Che se fos stá percis       |     |
| Un malandrin.               |     |
| Sporzeme un puo' el bochin, | 105 |

Cagna maruffa.

Lässete manezzar, No te far pi pregar.

|                             | 220 |
|-----------------------------|-----|
| E ma col to tocar           |     |
| Me puos diar.               |     |
| Tu cres [che] fuos ben star |     |
| Cent agn cossì inorida      |     |
| E sempre hanchignida (¹)    | 115 |
| El to muset.                |     |

110

120

125

Non estu mo ben stuffa

Pota de San Fichet,

No se sta sempre belle,

Parzò fa come quelle

Che sen tuol

Dai tous quan che i vuol E fin che l'è sason Non sen lassa bocon Da non tuor.

Ch' è che non è, se muor,
Chi non s' ha tolt so dan,
E suporta el malan
E de gran reba.

<sup>(1)</sup> Così almeno sembra doversi leggere questo verso con l'inesplicabile hanchigni·la.

No credestu che vega
Che un di te pentiras, 130
Se ben ades te fas
Cossi spozousa (\*).

Mo su, te preghe, tousa,
Binonse tramedoi
E fason brazacoi, 135
Come te dis.

XI

Oda 1508. Guerra. Caristia.

Puore noi, che farone Mo che l'è serà le trate? Svoidaron le pignate Senza pan.

No hon bu sei malan
A passer i soldà,
I banc è reversà
De la farina.

Da sera e da matina

Magneron le ravize, 10

M'avis che le plize

Rosegaron.

<sup>(\*)</sup> La lettura non è certa : potrebbe anche leggers<br/>ispazousao spezousa.

| Po quest invern faron Per tut i tremolaz, Smagreron i mostaz A la pulita.                    | 15 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| La giandussa o la scita<br>Ne torrà via de mez,<br>Se taiaron a pez<br>Come i todesch,       | 20 |
| Non staisson si fresch                                                                       |    |
| S' i haves tolt Cividal,                                                                     |    |
| Cairon per le cal<br>Tuti da nessa.                                                          |    |
| Se un tira, l'altro cessa<br>De zir danent al Dus<br>A dir che i puore mus<br>Starà de bant. | 25 |
| Aon tut aguan piant                                                                          |    |
| La vera d'i nimis,                                                                           | 30 |
| Al sango del schiantis,                                                                      |    |
| N' aon mai ben.                                                                              |    |
| Tut an el ne convien                                                                         |    |
| Haver le borse molte                                                                         |    |
| A pagar queste colte,                                                                        | 35 |
| Puore noi.                                                                                   |    |
|                                                                                              |    |

| Se la stagnada boi<br>E non ghen'e po cruca,<br>E t'avis che la zuca<br>Ne va intorn, | 40 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| El vin va intorn el cuor                                                              |    |
| Ch' i n' ha ritignù i fit                                                             |    |
| Deventeron rumit,                                                                     |    |
| Magnant cantui.                                                                       |    |
| L'è miei zir a li rui                                                                 | 45 |
| Che bere e non magnar:                                                                |    |
| Bisognarà mazar                                                                       |    |
| La Ros e lo Salvin.                                                                   |    |
| Fin che dura el schirpin                                                              |    |
| La porteron in pas,                                                                   | 50 |
| Po venderon i mas                                                                     |    |
| Pur che possone.                                                                      |    |
| No i vuol pi che cantone                                                              |    |
| Arant belle canzon,                                                                   |    |
| Valle chiara e Zuchon                                                                 | 55 |
| Cum la Bonella,                                                                       |    |
| Aros, Salvina e Stella:                                                               |    |
| Come farone ben,                                                                      |    |
| Che non haveron sem                                                                   |    |
| Da semenar?                                                                           | 60 |
|                                                                                       |    |
|                                                                                       |    |

E ziron a robar Se cateron de che Seom mo 23

Tuti in un chiap.

Da poi che i ha fat in cap
Costor ha d'ogni sort biava
I ha le rechie d'ava
Che non olt.

Faron muo' qui de Zolt

Ch' ei crit ch' el fos la peste 70

Ma al fu altre tempeste

Che i amazava.

#### HZ

Ad laudem M.ci D. Bartholomei de Ariano dig.mi Comitis Veneti perventi in Civitatem Belluni. Et lectum praesens etc. die 10 sept. 1508.

## CANZON

Pompa honor al secul nostro
Signoril magnalmo Conte
Che a narar tue virtu prompte
Non suplisse carta e ingiostro
Pompa honor ecc.

5

| Raquistasti el Cadobrino        |    |
|---------------------------------|----|
| Cum tua forza, inzegno et arte, |    |
| Pordenon si peregrino           |    |
| Retirasti de tua parte,         |    |
| Et Goritia su queste carte      | 10 |
| Cum Trieste è tuto vostro.      |    |
| Pompa honor ecc.                |    |
| Cità assai, Ville, Castelle,    |    |
| Signor forte d' Aviano,         |    |
| A tideschi gente felle          | 15 |
| Ritolesti cum tua mano,         |    |
| El tuo capo divo humano         |    |
| Merti ornar de perle et ostro.  |    |
| Pompa honor ecc.                |    |
| La tua fama rimbombante         | 20 |
| Fina a l'India già risplende,   |    |
| Le tue opre giuste e sancte     |    |
| Già noticia al tuto rende,      |    |
| Virtù, forza da te pende        |    |
| Noto nel stellato chiostro      | 25 |
| Pompa honor ecc.                |    |
| Qua venisti, alto Signore,      |    |
| Chi nissun era smarrito,        |    |
| Ritornasti in corpo il core     |    |
| A sto popul che era afflicto,   | 30 |
| Si che divo Conte ardito        |    |
| Nui siam privi: ognun è vostro. |    |
|                                 |    |

| Pompa honor   | al secul  | nostro,    |
|---------------|-----------|------------|
| Signoril magn | nalmo Co  | onte,      |
| Che a narar   | tue virtu | prompte    |
| Non suplisse  | carta e : | ingiostro. |

35

#### XIII

## Ad idem: vz. Ad D. Burthol. Comit Venet.

Se quel debito honore

Ch' a vui, signor, rechiede.

Fortuna non conciede

Far possiamo,

Perdono domandiamo 5
Perchè a tal semideo
Non suplirebe un deo
Ad honorarte,

Tu che cum forza et arte

Da Theutonica boria 10

Riportasti victoria,

Inclito Conte,

Se i dei institia un fonte
Clemente sacro e pio
In te risorge un dio 15
De virtute,

| Ben son le lingue mute Che non cridian Viano, Illustre conte humano E signorile,              | 20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Splendido alto gentile,<br>Benigno, umile e degno,                                            |    |
| Che i cieli et ogni segno<br>Gli è propicio,                                                  |    |
| Strutor de male et vicio,<br>Liberale et venusto,<br>Famoso, claro et giusto<br>Integro divo: | 25 |
| De sensi resta privo<br>Sto popul Bellunese,<br>Perchè, signor cortese,<br>Vi partite,        | 30 |
| Ma poi che contradite<br>Non dice: vonne in pace,<br>Da poi che per te jace<br>Qui la palma,  | 35 |
| El spirto, el cor e l'alma,<br>La vita cum l'avere<br>Et minus libra et aere<br>Semo vostri.  | 40 |

## XIV

## SONETI

Ad Margaritam Persicinam Bartholomei Amicam.

- Gionge la sera, el vilanel ritorna

  A la capanna, et se riposa alquanto

  E quel ch' el giorno ha facto amaro pianto
  Se scorda al duol quando la notte torna.
- El peregrin ch' el di mai non sogiorna, Gionto la sera, posa el corpo franto. La vechiarella ch' à filato tanto Pur se riposa cum la filgia adorna.
- Giongie la sera, alhora el grato amante
  Ritorna ad abraciar la cara vaga,
  Et cussi ogniun dà tregua a le sue piante.

5

10

A me cresce la sera l'aspra piaga, Torna el lamento e haver lacrime spante Sanar non mi può l'erba, nè arte maga.

- Sorgie la Aurora et da Titon si sciolgie. Ogni tenebra fugie, el ciel s'imbianca, El vilanel da novo se rinfranca Per non star sempre in duol pate gran dolgie,
- El peregrin da novo la via accolgie 5 Finchè pel caminar la lena manca: La vechiarella sonnachiosa e stanca Cum la sua filgia al lavorar s'acolgie.
- Sorgie la Aurora: alhora el grato servo Da novo abbraccia la sua cara Amata 10 E al fonte torna el sitibondo cervo.
- Io seguo el pianto mio, la pena usata Et comencio adorar quella ch'io servo, La qual al mio penar fassi più ingrata,

### XVI

Barzeleta ad Amiram Barthol, M. P.

Cor mio afflito, cor mio gramo, Cor mio mesto, cor mio tristo, Cor in pianti e in foco misto, Preso sei qual pesce a l'amo. Cor mio afflito.

| Un proverbio assai provato   |    |
|------------------------------|----|
| Quel che serve da bon core   |    |
| Mai non è rimeritato         |    |
| Però piango a tute l'ore     |    |
| Per servir empio signore     | 10 |
| Per cui sempre morir bramo.  |    |
| Cor mio attlito.             |    |
| Ora lasso tu (sic , Signora, |    |
| Che partir el me convene,    |    |
| Andar voglio in la malora,   | 15 |
| Resterò sempre cum pene,     |    |
| Sun ligato cum catene,       |    |
| Perchè massa io te amo.      |    |
| Cor mio afflito.             |    |
| Maladico quella letra        | 20 |
| M' ha mandato mio cugnado,   |    |
| Ancor dico a la Silvestra    |    |
| Che di questo s' à pensado:  |    |
| Su da lori m' ha invidado    |    |
| A una cossa nol pensiamo.    | 25 |
| Cor mio afflito.             |    |
| A che modo debbio andare     |    |
| E partirme da sto loco       |    |
| Dove il cor ebba a donare    |    |
| E che dentro sento un foco   | 30 |
| Che mi brusa a poco a poco   |    |
| La che sempre suspiramo.     |    |
| Cor mio afflito.             |    |
|                              |    |

| lo te prego, o dio d'amore       |    |
|----------------------------------|----|
| Il qual m' hai ferito il pecto   | 35 |
| Col tuo stral, che da tut' ore   |    |
| Sento dentro un gran schiopeto   |    |
| E di me t'habbi rispecto,        |    |
| Fa che arquanto ripossiamo.      |    |
| Cor mio afflito.                 | 40 |
| Io te prego, o Margarita,        |    |
| Tu me ami del bon core:          |    |
| Sento dentro una ferita          |    |
| Che me squarza a tute l'ore.     |    |
| Credi certo per tuo amore        | 45 |
| Morte obscura prendiamo.         |    |
| Cor mio afflito.                 |    |
| Carpedon, qual porti in testa    |    |
| La corona cum gran pompa         |    |
| Godi, godi cum gran festa,       | 50 |
| Che 'l mio cor sento se sgionfa, |    |
| Su, su, su mo trionfa            |    |
| Che ades non te impaciamo.       |    |
| Cor mio afflito.                 |    |
| Su Finoto Valantino,             | 55 |
| Su tu Polo da Miaro,             |    |
| Su al nome Persicino,            |    |
| A colei non seti avaro,          |    |
| Su godeti el viso claro,         |    |
| Su, su, su mo triumphamo.        | 60 |
| Cor mio afflito.                 |    |
|                                  |    |

| vane, vane, ima fortima,         |    |
|----------------------------------|----|
| Sun conzonto a simel porte,      |    |
| Piangerò sotto la luna           |    |
| De mia iniqua orrenda sorte,     | 65 |
| Su ch' adesso piango forte:      |    |
| El cor meco disperamo.           |    |
| Cor mio afflito.                 |    |
| Cum tal pena e tal tormento      |    |
| Io mi parto dal tuo aspecto      | 70 |
| [Io] sto debil como il vento     |    |
| [P]erche m' hai forato il pecto, |    |
| [C]a tu faccia bon profecto.     |    |
| [E]t che nuj maj se lassiamo.    |    |
| Cor mio afflito.                 | 75 |
| de longo al mio viaggio          |    |
| [S]empre andarò suspirando       |    |
| 1 mio ardor tanto malvaggio      |    |
| l tuo nome andrò chiamando       |    |
| l qual ognor m'aricomando        | 80 |
| a che sempre sa guidamo.         |    |
| Cor mio afflito.                 |    |
| Io te prego, e Persicina,        |    |
| Non me vogli arbandonare,        |    |
| Toe orechie un poco inclina      | 85 |
| Et che ognor mi vogli amare;     |    |
| Se non voglio disperare,         |    |
| Fa che questo non facciamo.      |    |
| Cor mio afflito.                 |    |
|                                  |    |
|                                  |    |

Or mi parto, o donna, adesso,
Io ti lasso el cor in pegno,
Nol tenir già in sopresso
Bench' el sia arquanto indegno:
Lui farà sempre al tuo segno,
Purchè mai non se spartiamo.

Cor mio afflito.

### XVIII

## STRAMOTI

I non voria cum lo mio dir noiare
La vicinanza: piglierò licenza.
Sol 'na parola ti vo ricordare,
Signora mia, in questa mia partenza:
El servo tuo ti vo ricomandare.
Piangendo lasso vostra magnificenza,
Stati la bona sera, [mia] Persigina,
A revederse doman da matina.

#### XVIII

## BARZELETA

Sol d'amor io sun ligato.

Stu non dorme, scolta qua, Cara tosa, el me dolor: Perchè sente ch'el me cuor Si me manca d'ogni là. Stu non dorme ecc.

Leva un puo' su in sedender Non te star pi a revoltar, Non te star mo pi a destender, Deh non te far pi pregar. Scolta un puo' stu vuos scoltar, Quel che dis sto inamorà.

Stu non dorme ecc.

Se tu es ben sot la pieta, Viesti un puoc al salvacuor, E vien fuora ti soleta A scoltar el to amador Che pianz chilò i so dolor Propi a muo' d'un desperà. Stu non dorme ecc.

15

10

|                                                                                                                                                              | 47 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| In gambi del bon servir,  De l'amor e de la fe'  Tu cerche farme morir:  Questa si è quella mercè.  Che è quistà per star in pe'                             | 50 |
| Un an come un can ligà. Stu non dorme ecc.                                                                                                                   | 25 |
| Quest è un dolor aspre e fier<br>Che te heba sempre ama<br>E po sea da ti tratà                                                                              |    |
| Asei piez che un forestier<br>Quest me fa tuor sa i carnier<br>E zir via muo' un despera.<br>Stu non dorme ecc.                                              | 30 |
| St'altra pena cruda e rea Si me squarza el cuor del pet Che un altre al me despet Golda quella che fu mea, Ch'el fu temp che non credea Esser mai arbandonà. | 35 |
| Stu non dorme ecc.  Puoc me tien che le me man Non me morde da dolor, Pensant me che l'è un an Che sun to bon servitor,                                      | 40 |

E pensant che per to amor,

Stu non dorme ecc.

Invan m'ebia affadiga.

| Che per ti è portà dura        |    |
|--------------------------------|----|
| Quan che pense el lonc martir, |    |
| El me vien voia de zir         | 50 |
| Dentre una sepultura           |    |
| Che sea puzolent e scura       |    |
| E starmen sempre mai là.       |    |
| Stu non dorme ecc.             |    |
| Che cossa sea a servir         | 55 |
| A donzelle per amor,           |    |
| A me cost cum gran martir,     |    |
| È imparà cum gran dolor,       |    |
| Che paghera un tesor           |    |
| Esser mai inamorà.             | 60 |
| Stu non dorme ecc.             |    |
| Che è sta muo' un can ligà,    |    |
| Un an de lonc per to amor,     |    |
| Che non me parti de qua,       |    |
| Tu me has robà lo cuor,        | 65 |
| Ti per un altre amador,        |    |
| Tu me has arbandonà.           |    |
| Stu non dorme, scolta quà,     |    |
| Cara tosa, el me dolor:        |    |
| Perchė sente ch' el me cuor    | 70 |
| Si me manca d'ogni là.         |    |
| · ·                            |    |

# ZIZ

# CAPITULO

| Perché muo', boi visin, sason vignù.<br>A cantar e ballar cum queste touse?<br>E credè che serei lo ben vedù.              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E l'è ben ver che l'è un puo' vergonzose,<br>Ma chi ha vergogna, non ha mai piaser.<br>No le volon miga per nostre morose. | 5  |
| Stason a casa, et non saon che fer,<br>Sason vignù a dirve i nos dolor,<br>Mi hei puoche lagne, ancora manc diner,         |    |
| E vostra fia, e Giulia la me suor<br>Ha se no lagne a catarse di moros.<br>O cancre, i seria mat ades color!               | 10 |
| L'è ver che sun un puoc presuntuos,<br>Ma smaginee mel perdonaré<br>Che seon vegnù a dessedarve i tos.                     | 15 |
| Ma vostre dan se ve corozare.  Ch' a queste vedoelle l' è mercè  Darghe piaser, che cussi far se diè.                      |    |

-

| L'è pur di mes, me creder, quasi sie,<br>Ch'ave abù di fistidi e del malan,<br>Dave bon temp e lo me segn fasè.      | 20 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| V' arecordao quande cum puoc pan<br>Scampison tuti quent a Sopra Croda,<br>Dormisson dentre al stavol sul ledam?     | *  |
| Mi ere in cuzolon a muo' 'na roda,<br>Senza tirarme fora mo i scapin,<br>Men steve stravacă per quella broda,        | 25 |
| Me andasià palpant i bolzachin,<br>Disant: uimei! che cossa vuol dir quest,<br>Che credeao che fosse un malandrin?   | 30 |
| A darse ades piaser me par alnest,<br>Zanzà cum queste vechie in compagnia,<br>Chi dis d'una gallina, chi d'un cest, |    |
| Chi dis: ancuoi no hei magná quas nia,<br>Perché la mare me vigniva in golla,<br>E si fasì mo in vo a Sancta Lucia.  | 35 |
| Cussi zanzant insembre el temp sen svolla<br>E chi se dà piaser se n'averà,<br>Credel a mi che sun una gazzolla.     |    |
| Quel che v'hei dit ficavello in tel ca,<br>Mi è impegnà la monga e la vasiva<br>Per triumphar, che sun stà tribula.  | 40 |
| Su, car zerman, sonà an puoc la piva.                                                                                |    |

# XX

# CAPITULO

| Ognor ch' io m' aricordo, rider voglio<br>Quando che a Sopracroda fugissemo<br>Cum gran fatica, pena e gran cordoglio. |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Una camera ornata trovessemo,<br>Cum frisi a torno che rendean splendore<br>Et sopra bianchi lecti dormissemo.         | 5  |
| La piuma era di feno d'un fetore,<br>Lenzuoli eran boazze puzzolente,<br>La coltra eran la cripia di valore.           |    |
| Marivelgiar facea tuta la giente<br>La bella cambra de bellezze ornata,<br>Dipenta cum bei schiti ognuno olente.       | 10 |
| Oliva tanto bon in quella fiata<br>Che non ha tanto odor la spetiaria,<br>Che bella stanza havemo già trovata.         | 15 |
| Et del consiglio ognuno rideria Però che dona Antonia era cum noi Et le galline seco ancora avia.                      |    |

| Quando che io insieme cum voi              |    |
|--------------------------------------------|----|
| Consigliandosse insieme e disponendo,      | 20 |
| Lei non sapendo, d'amazzarne doi,          |    |
| Et in qual modo ancor pensato avendo,      |    |
| Che lei non s'accorgiesse de l'ingano,     |    |
| E vui in tal modo allora rispondendo.      |    |
| Cum la gusella in testa dargli affano.     | 25 |
| Quando la Antonia fosse ita de fora;       |    |
| Dirle morte, a so posta, suo sia el danno. |    |
| Cussi zanzando espectassemo l'ora          |    |
| Che dona Antonia fuora se n'andesse        |    |
| De quella bella cambra d'ora in ora.       | 30 |
| Credo fortuna volse la 'l sapesse,         |    |
| Che mai non se parti la cativella,         |    |

Onde ch'a fine l'orden non se misse.

De fugir più a quella cambra bella, Piena de merde, bruta, soza e scura. 35

Onde che rido ognor de tal novella, Et dio ne guardi pur de tal paura,

#### IXX

## CAPITULO

- Perché tu vuos che cante chilò un trat E sun dispost non farme pi pregar. Perché l'è piez un ustinà d'un mat.
- E si ve vuoi el me dolor contar Quel che m'e intravegni mo l'altra not, 5 Che so che ve farei smaraveiar.
- Durmant e me sentive al cuor un bot Per una crudelazza gran martel Che sun, come vede, si magre e cot.
- Durmant e me era intrà dentre al cervel 10 Una gran farnasia che 'l me pareva Che 'l se fesse un bel zuoc in Campedel:
- Che i zoven de cità insembre correva, E chi correva pi si vadagnava La me morosa, e a quel la se daseva. 15
- El corisin tel corp si me saltava

  Che me sentive enca mi girart

  E cussi prest el zuoc se comenzava.

| Voleve enca mi correr la mi part.         |    |
|-------------------------------------------|----|
| Cussi durmant levave su del let           | 20 |
| Corant via per la casa in ogni part.      |    |
|                                           |    |
| E a la me fe correve cussi dret           |    |
| Che catave la scala e zo a baroltole,     |    |
| Me ne cai cole gambe su dret.             |    |
|                                           |    |
| Feve di campanil e schirevoltole          | 25 |
| Smacant la schena, la testa, el mostaz,   |    |
| Che'l no fu ze mai vist sì belle voltole. |    |
| C l l l l l l l l l l l l l l l l l l l   |    |
| Correve che nissun me deva impaz          |    |
| Cum si gran fuga come fa la scita         |    |
| Che me vastie sta man cun tut al braz.    | 30 |
| A la fè che lassei quasi la vita          |    |
| E se no mel credè vardà chilò             |    |
|                                           |    |
| Che l'è infassà la man a la pulita.       |    |
| Men steve stravacà come fa un bo          |    |
| E fora d'un calcagn pioveva el sanc       | 35 |
| Si me dasi quella scala un gran gro.      | 00 |
| of the dasi quena scala un gran gro.      |    |
| Ma pareve taià cun un marsanc,            |    |
| Me dessedei e si levave in pie            |    |
| Che me dasi ben milli chega sanc:         |    |
| one me day son min onega same.            |    |
| Cun la man rota su let me tornie          | 40 |
| Cun gran paura d'impegnar i buoi          |    |
| S'avesse bu pi mal de quel che avie.      |    |
| *                                         |    |
|                                           |    |

| Diseme un puoc de quel che par a voi<br>De quest insuni che pur me credeve<br>Estre pi savi d'om che stà a Cirvoi. | 45 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Che ve ne par a l'ora che correve                                                                                  |    |
| E so ben che no mente per la gola                                                                                  |    |
| Perchė gran duoia fort me ne pianzeve.                                                                             |    |
| In fin de mo vuoi dir questa parola                                                                                |    |
| Ch' a l' ora nol fasi per farnasia                                                                                 | 50 |
| Che no ghe n' è el pi savi entre in Tibola.                                                                        |    |
| Credeve per comprar la malvasia                                                                                    |    |
| Impeguar lo porcel questa doman                                                                                    |    |
| Che Zan de grot si non ghen sa mo nia.                                                                             |    |
| Tuo' un puoc la lyra che me duol la man.                                                                           | 55 |

## $\Pi X X$

# SONETI

| Donna Maria, e ve volon pregar<br>Ch'a quist zerman fasade un gran servisi<br>Come se diebe far ai boni amisi                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Che doi morouse ne voie catar.                                                                                                               |
| Or comenzave ben a smaginar<br>No monta nient se le ha ben puochi frisi,<br>Ne deventeron ze miga nemisi<br>Se una fra tuti doi ne vorè dar. |

- Almesche dio catanene ma una
  Perché mi e me zerman fason a mita 10
  Aon mo parechià na bella cuna,
- E bona compagnia ella averà

  Ch' anent che daghe la volta la luna
  Ghe volon romper la schena col ca.

  E si ve voi dir qua 15

  Per merit del servisi che averon
  Le spale tuto 'l di ve volteron.

15

## HIXX

# ODE

Noviza, va dormir

Va via ch' el te farà
Tuta la not carece
Conzant el cà e le drece

| Che l'è un bon pez de not,<br>Va te pur ficha sot<br>I to lenzuoi.                    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| No dir miga: no vuoi,<br>Perchè lo to nuviz<br>Si te darà d'un stiz<br>Stu dis de no. | 5  |
| Va via che fin de mo El sarà bon parti Ghe n'è ben qua de qui Che l'à provà.          | 10 |

Mo de bel.

| E i a un si pei aicei     |    |
|---------------------------|----|
| Che'l telo vuol donar,    |    |
| El magna si ben car       |    |
| De noviza.                | 20 |
|                           |    |
| O te nasca la stiza       |    |
| Che l'à si bella cresta,  |    |
| Tu ghe farà ben festa     |    |
| Questa sera.              |    |
| Va pur su la litiera      | 25 |
| E po tuol, tosa, in man   |    |
| E metelo pian pian        |    |
| In tel corbatol.          |    |
|                           |    |
| Tosa, no l' è zavatol,    |    |
| Nè de quist becamur,      | 30 |
| Mo l'è 'n 'alcel dur dur  |    |
| Senza osse.               |    |
| El va ma inte le fosse    |    |
| El va cercand ma i bus    |    |
| L'è dret ch'el par un fus | 35 |
| L'è senza alle.           |    |
| El sta mo inte le stalle  |    |
| El va cercant i bosch     |    |
| No l'è verz, nè losch     |    |
| Che no l'à ugi.           | 40 |
| Che no i a ugi.           | 10 |
|                           |    |
|                           |    |

5

| $\mathbf{El}$ | sta sora i zenugi          |
|---------------|----------------------------|
|               | Fra le cosse el bonigol,   |
|               | Tuol pur che no l'è prigol |
|               | Che nol mort.              |

I alciei di questa sort 45 No i beca, ch'i n'à bech O ghe fosselo sech A chi vuoi dir!

#### XXIV

Eh! pota de me mare

No me far pi stentar,

Che hei pardù el magnar

E po lo bere.

No pos pi magnar pere,
No pos giotir bocon,
No pos magnar un pon,
No pur na cuca.

Cum magne el pan se inciuca
In mez del giutidor 10
E quest ma per to amor
E porte, tosa.

| Dime, cara morosa,          |    |
|-----------------------------|----|
| Se ston per ti a la pioia,  |    |
| Non hastu un puoc de duoia  | 15 |
| Del me mal.                 |    |
|                             |    |
| Magne pan senza sal,        |    |
| Per ti fon gran stilientia, |    |
| Per ti fon penitentia       |    |
| Con fa i sent.              | 50 |
| Damanda i me parent         |    |
| Se a mi tu no mel cres,     |    |
| Che pare un rà les          |    |
| In te la ciera.             |    |
| E stun su la litiera        | 25 |
| Senza let e lenzuoi         |    |
| E ston come fa i buoi       |    |
| Su let de paja.             |    |
| Te nasca l'angonaia         |    |
| Daspò che tu nol cris       | 30 |
| Po no me vestu in vis       |    |
| Che fustu orbat             |    |
| La duoia si me sgorba       |    |
| Vedant che tu me smate;     |    |
| O quante tose mate          | 35 |
| È mai al mont!              |    |
|                             |    |
|                             |    |

| Me onze el piet co l'ont   |    |
|----------------------------|----|
| Per cazzar via el fistili, |    |
| Al sango de san Zilli,     |    |
| Che 'l cres ancora pi.     | 10 |
| pi.                        | 10 |
| Tasi, tu te la ri          |    |
| Che i can tuta te magne    |    |
| Va fa de le lesagne        |    |
| Col formaj.                |    |
|                            |    |
| Tasi, che sempre mai       | 45 |
| Tu n'averas plaser,        |    |
| Tut quel ch' aron a fer    |    |
| Averà fin.                 |    |
|                            |    |
| Pensa el me corisin        |    |
| Sempre tu n'averas,        | 50 |
| Si che se pur te plas      |    |
| Ulimel ben.                |    |
|                            |    |
| Dighe da bon, par sen      |    |
| No me dar pi el malan      |    |
| Che son mort tut agnan     | 55 |
| Per ti, cagnata.           |    |
| O la flavora da hada       |    |
| O la fievra te bata        |    |
| E dighe la quartana        |    |
| Che vien a la stemana      |    |
| Ben tre volte.             | 60 |
|                            |    |

Se no pagasse colte

E se n' haves qua roba

O me viena la goba

Se mai ghen stesse qua.

Daspò che sun smatà 65
E si tu me fas beffe
Mi te farà carece.
Podes pur.

#### XXV

O cagna malandrina,
O lara traditora,
Oldi puoc in malora
E in mal pont.

Cancre viena a quest mont, 5

Vien oldi se 'l te pias,

Stu vien tu vederas

El me dolor.

E schiope per to amor

E no pos star, nè zir 10

E me sente morir

Per ti, laraza.

| E son su la to piaza  Vien un puoc sul balcon  Che te vuoi dar un pon  Se tu ghen vies.       | 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| *Vo' tu quatre ciries,<br>Ascolta i me fastili,<br>Che ten vuoi dir ben milli<br>Questa sera. | 20 |
| Tu me vis ben in ciera Quan che no l'è de not Che me scompisse sot, Tosa, per ti.             |    |
| E stente not e di<br>E vuoi dormir no pos,<br>Me duol la vita e i os,<br>El butigon.          | 25 |
| Me vien mal de paron,  Me duol da la man destra,  No pos magnar menestra,  Ne ravice.         | 30 |
| Come fa i can me stice,<br>Sastu, tosa, dal mal<br>E beve col bocal<br>Quan ch'ei sè.         | 35 |

| Ora me duol un pe',         |    |
|-----------------------------|----|
| Ora me sgionfe el corp,     |    |
| Ora deuente orp             |    |
| Su la polita.               | 40 |
|                             |    |
| Ora me vien la schita,      |    |
| Ora no pos chegar,          |    |
| E me sente sgionfar         |    |
| Tut quent el piet.          |    |
| Commence of the commence of | 45 |
| Comenze a trar un pet,      | 49 |
| El par che straze tella     |    |
| E stuse la candella         |    |
| Cun quel fià.               |    |
| Ora me duol lo cà,          |    |
| Ora me duol la schena,      | 50 |
| E sempre vone a cena        |    |
| Senza fam.                  |    |
|                             |    |
| Se hei malan, me dan,       |    |
| Tu no mel tuos mai tosa,    |    |
| O che bella morosa,         | 55 |
| Senza lagne.                |    |
|                             |    |
| Tute ste tose è cagne,      |    |
| Le smata tuti i fent,       |    |
| No le ne crè mo nient,      |    |
| Per dio verasi.             | 60 |
|                             |    |

| Al sango de San Biasi<br>Tute me bissa al fin,<br>O puovre mi mischin,<br>Che m' ha valù |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| El me tuturutu,<br>Nè 'l me cantar, nè i bai                                             | 65 |
| Che fat hei sempre mai                                                                   |    |
| Mi puovre mat.                                                                           |    |
| Quest amor è un mal gat,                                                                 | *0 |
| Nol dà mai un piaser,<br>L'è un lare da diner                                            | 70 |
| A la fè bona.                                                                            |    |
| Te lasse, a dio, madona,                                                                 |    |
| Che n' hei pi solt da spender,                                                           |    |
| Tu me po ben intender                                                                    | 75 |
| Come dighe.                                                                              |    |
| No magne pan con fighe.                                                                  |    |
| No me sa bon el dolz,                                                                    |    |
| E teme zir descolz                                                                       |    |
| Senza braghe.                                                                            | 80 |
| No me sa bon pi fraghe                                                                   |    |

No me sa bon pi fraghe

Me sa bon casunciei

E pan dur cun turtiei

E cun la iada.

| Non me sa bon perada       | 8 |
|----------------------------|---|
| Nè vin co l'egua frescha   |   |
| La fon a la todescha       |   |
| Ma col vin pur.            |   |
| No magne paniz dur         |   |
| Nè fava in bruo, nè lessa; | Ç |
| Me cure puoc de messa      |   |
| Nè de fer ben.             |   |
| Deh, fa, tosa, me sen      |   |
| E no tel far pi dir        |   |
| Se non che men vuoi zir    | ( |
| Cun na schiavina.          |   |

## XXVI

A dio bon pro ve faza,

Missier cum la brigada,

V'hei portà na zongiada

Da magnar.

Se la volè cetar

Ve la don volentiera

E la pesa a stadiera

Una gran lira.

5.

| La conscientia me tira     |    |
|----------------------------|----|
| A dirve: Car missier,      | 10 |
| Ch' el nostre muliner      |    |
| Che ha del poltron.        |    |
| Me pare sie trop bon       |    |
| Coi so abitador.           |    |
| El ga pur trop amor        | 15 |
| A sti vilan.               |    |
| J'è piez che no n'è i can, |    |
| Meter un in signoria.      |    |
| Zent che n' ha cortesia    |    |
| Come questa.               | 50 |
| Ve vuoi contar na festa    |    |
| De ser nostre Pasqual      |    |
| Che fu un bel carnaval,    |    |
| ('on fa i merlot.          |    |
| E no l'aveva got,          | 25 |
| No l'aveva mantil,         |    |
| El pareva un porcil        |    |
| Quella cena.               |    |
| Me pare avi gran pena      |    |
| E nol pusse aver ben,      | 30 |
| Che s' era senza fien      |    |
| Pur in quell' ora.         |    |
|                            |    |

| E re ater pere i pere               |    |
|-------------------------------------|----|
| E va star pera i mus                | 35 |
| Perché sempre tu fus<br>Un bistiol. | UU |
| on bistion.                         |    |
| Mi che son so fiol                  |    |
| De quel me car parin,               |    |
| Benchè sea un fantolin,             |    |
| E l' ei scusà.                      | 40 |
| Savè ben ch'el peccà                |    |
| Chi pecca emendar pò,               |    |
| E nol ghe val un chiò               |    |
| Che l'ei ben vist.                  |    |
| Lasson pur star de Crist            | 45 |
| Meton là pur in pas                 |    |
| Che veghe andar in fas              |    |
| Tut quant el mont.                  |    |
| Si che, misser, al font             |    |
| Del me parlar vuoi dir              | 50 |
| E no me vuoi partir                 |    |
| Fina che no n'ei dit.               |    |
| Chi vuol sta cousa in scrit         |    |
| Me lasse dir in tut                 |    |
| Che ben che sea un put              | 55 |
| Hei ben marmuoria.                  |    |
|                                     |    |
|                                     |    |

Chi fis sta bella istuoria

Vel vuoi dir per me mare

Paroi el fu me pare

A la fe bona. 60

El dir no ghe consona Chi toche sul varesch E creze i steva fresch Senza fugazza.

#### XXVII

Tosa, che stastu a fer?

Vien, oldi un puoc cantar,

Sta not te vuoi contar

Tut el me mal.

Son piez che n' è un caval, 5
De qui sastu da nol,
No vega mai San Pol,
Che l' è cussi.

O fosse stat quel di Pi lonz che n' è a Trivis, 10 Quan che vedi el to vis Fos stat picà.

| La spienza e lo polmon    |    |
|---------------------------|----|
| Che daspò in qua el magon | 15 |
| Sempre piure.             | 16 |
| semple pare.              |    |
| El no me val pi cure,     |    |
| El no me val impiastre    |    |
| Se no qualche polastre,   |    |
| O qualche pita.           | 20 |
| Me duol tuta la vita.     |    |
| Me vien na mangonera,     |    |
| E me gete per tera        |    |
| Cun fa i tos.             |    |
| Vorà magnar, no pos,      | 25 |
| Me vien sė, ma sordina    |    |
| Che ghen vorà na tina     |    |
| D' egua piena,            |    |
| E po la sera a pena       |    |
| E magne onestamentre,     | 30 |
| Me tira po' si el ventre, |    |
| Che no sei.               |    |
| Se l'è per pan de mei     |    |
| O se l'è per car secca    |    |
| O la me sa si leca        | 38 |
| Int' el paniz,            |    |
|                           |    |

| Se no la sa da stiz<br>L'è bona cun la jada.<br>Incheghe a la panada<br>E a chi ghen magna. | 40 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Chi sta a la campagna                                                                       |    |
| No la ghe zova nia                                                                          |    |
| L'è da chi ha farlasia                                                                      |    |
| E mal de ponte.                                                                             |    |
| Ghen magne cussi astunte                                                                    | 45 |
| O l'è si dessavida                                                                          |    |
| L'è pur pi bon la nida                                                                      |    |
| Cun el smalz.                                                                               |    |
| E hai wandi la fala                                                                         |    |
| E hei vendù la falz,                                                                        | 50 |
| No n'hei pi un bagatin,<br>El me gingirigin                                                 | 90 |
| Zo m' à volù.                                                                               |    |
| No m a voia.                                                                                |    |
| Tosa, me oldes tu                                                                           |    |
| Che no n'ei solt, nè bez,                                                                   |    |
| No me par estre mez                                                                         | 55 |
| Senza de quist.                                                                             |    |
| Spiame cum sun trist,                                                                       |    |
| E pare una luserta,                                                                         |    |
| Vuostu darme offerta                                                                        |    |
| Al poveret.                                                                                 | 60 |
|                                                                                             |    |
|                                                                                             |    |

| Quel to vis maladet     |
|-------------------------|
| Me fa viguir felevre    |
| Che te nasca cent levre |
| Traditora.              |

| Pota de la malora       |
|-------------------------|
| Non hei rogna, në stiza |
| E si, tosa, el me spiza |
| Da fistilli.            |

alora 65 ogna, në stiza , el me spiza

70

75

E biasteme San Zilli.

Ch' a te Sancta Nefissa (1)

Son piez che n' è na bissa

E un maras.

E un maras.

E n' hei pi pel de gras
Sun zal, no n' hei color,

No magne pi savor In la fortaia.

No fon capiei de paia
No von pi cun l'arment,
Sempre me duol i dent,
Quan che magne.
80

Se l'è nos cum lesagne
E gnoc conzà col miel,
Me duol sempre el cervel,
Che vuol mo dir?

<sup>(1)</sup> Il Cod. legge cha te.

| Se l'è polenta e gir      | 85  |
|---------------------------|-----|
| La me fa si bon pro       |     |
| Che no sei dir de no      |     |
| Per me ava.               |     |
| Se l'è car cun la fava    |     |
| Da pair l'è trop dura     | 90  |
| E la me fa paura          |     |
| Quel legun.               |     |
| E no veghe nessun         |     |
| Che la ghe sepe bona,     |     |
| El me dir te consona      | 95  |
| Per San Zan.              |     |
| Vorave aver grant fam     |     |
| Che magnasse pezuoi,      |     |
| Nè lent che no ghen vuoi, |     |
| Magne ben pes.            | 100 |
| E rost o frit o les       |     |
| Dime, ghe n'astu, tosa,   |     |
| Damen, cara morosa,       |     |
| Per i solt.               |     |
| Tasi che per San Bolt     | 105 |
| Co enca mi ghe n'eba      |     |
| O me nasca la reba        |     |
| Se ten daghe.             |     |

A quest muò te me paghe. 110 Tu ride, tasi pur Ch' enca mi starei dur A dirtel ver. HIVZZ M' arecomande, tosa, A la to reverientia, E fate un puoc conscientia Del me mal, Vorave ferte un bal 5 ('h' almen durasse un' ora A ti ve traditora, Che me stenta. Se ben magne polenta Per quest, bella, no star 10 Lässete lusingar, Leva pur su. Questa not sun vegnù

Cun una gran fredura, I lof me fis paura

Per to amor.

15

| Me par aver intor              |      |
|--------------------------------|------|
| Ancor quel battiment           |      |
| Pensa, cara parent,            |      |
| Se te vuoi ben.                | 20   |
|                                |      |
| Per dio, dighe da sen          |      |
| Spia pur qua el mantel,        |      |
| Che l'è sbregà de bel.         |      |
| L'è tut arot.                  |      |
|                                |      |
| El me vegni de bot             | 25   |
| Per quest un fuoc per mez      |      |
| Pensant che 'l fu un strighez, |      |
| O puovre mi.                   |      |
|                                |      |
| El vin po' un om ardi:         |      |
| O che l'era si grant!          | 30   |
| El pareva un zigant            |      |
| Dal temp antich.               |      |
| El vignì po' el me mich        |      |
| In forma con tes ti,           |      |
| E po' me dis a mi:             | 35   |
| Ve mo sun qua.                 | ()() |
| ve mo sun qua.                 |      |
| Quel che tu vuos mo fa         |      |
| Che t'es pur me moros          |      |
| Mo me fis segn de cros         |      |
| In quella bota.                | 40   |
| *                              |      |

| E cigant mo sì fort      |    |
|--------------------------|----|
| E romagni per mort       |    |
| Vedant me sol.           |    |
|                          |    |
| O me scavace el col      | 45 |
| Se te dighe busia,       |    |
| No ere in farnasia,      |    |
| Ere ben san.             |    |
| Quan che vedi el malan   |    |
| Scampar su per quel mont | 50 |
| * * *                    | 50 |
| El pareva che 'l mont    |    |
| Se ruinas.               |    |
| Che ere mo sì gras       |    |
| Inent ch' avesse quest   |    |
| E sì no ere pest         | 55 |
| Com tu me vis.           |    |
| Par dio che no moris     |    |
| E l'è stat un gran fat   |    |
| <u> </u>                 |    |
| E sun vegnù mez mat      | 60 |
| Da grant angosa.         | 00 |
| El me vegnì in sta cossa |    |

Un strani e burt carbon El par un calisson

Propri da pasqua.

El zè su per na grota

|                                           | 77 |
|-------------------------------------------|----|
| Tu te la ri, te nasca!                    | 65 |
| T' as tort a calefarme,                   |    |
| Se ston a consumarme                      |    |
| Per ti, bella.                            |    |
| Ei pardù la favella,                      |    |
| No pos magnar, nè bere,                   | 70 |
| No son vegnù da vere                      |    |
| L'è mo abuda.                             |    |
| Hei bu na not si cruda                    |    |
| No viverave i ragn,                       |    |
| Domanda al me compagn,                    | 75 |
| Cara morosa.                              |    |
|                                           |    |
| XIXX                                      |    |
| Ad Albam Doyonam. P. Carp[edonis] Amicam. |    |
| Te nasca el schiantis, Bianca,            |    |

Non me veras.

Ent' un sol di.

5

E l'angonaia apres Che vuo' star un bel mes,

L'altr'ier in sul marcà Quatro cinch volte fa

E deventei na bras

| Che tu ten steve ti      |     |
|--------------------------|-----|
| Col to moros Rubert,     | 10  |
| Credea ch' el fosse vert |     |
| El paradis.              |     |
| E che foesa nuviz        |     |
| Agnon pensava quest      |     |
| E mi men steva mest      | 15  |
| Malenconos.              |     |
| E cun le brace in cros   |     |
| Maladigant i sent,       |     |
| Ancora tuti i fent       |     |
| Si inamora.              | 20  |
| E chi se incapera,       |     |
| Chi vuoia sì gran ben,   |     |
| Chi perde tut el sen     |     |
| E l'intelet a un pont    | ia. |
| De Piere no fas cont,    | 25  |
| Che tut al so present    |     |
| T' as fat sti tradiment  |     |
| A quas un an.            |     |
| E sun stat tut aguan     |     |
| Volerte pur lassar,      | 30  |
| No te voler amar         |     |
| Pi de quest pez.         |     |
|                          |     |

| 70 |  |
|----|--|
|    |  |
|    |  |

| E pagherave un bez         |             |
|----------------------------|-------------|
| Aver fat quest in prima    |             |
| E de ti no far stima,      | 35          |
| Në pensier,                |             |
| Da po' che ancora aier     |             |
| Da doi tre volte in su     |             |
| Ruberto fu vedu            |             |
| Pera ti duniant.           | 40          |
| No staseà de bant          |             |
| Ve fasea cignot            |             |
| Spiant ve ben de bot       |             |
| Cum fa i nuviz.            |             |
| Mi men vuoi star su i stiz | 45          |
| Pi prest ch' esser smata   | 10          |
| Che quest me stà verà      |             |
| Per li vignilli.           |             |
| Al sango de San Zilli      |             |
| Che Vanz quel me compagn   | 50          |
| L'ha fat un bel vadagn     |             |
| Tel comedon,               |             |
| Perché senza raxon         |             |
| L'altr'ier sul to piol     |             |
| Ghe fu dit mazaruol        | <b>อ</b> ้อ |
| E pò sassin,               | 90          |
| in po sassiii,             |             |

| Per duoia de quel dir     |    |
|---------------------------|----|
| Che 'l volesse morir      |    |
| Per bel fistilli.         | 60 |
| Zurant a li vignilli      |    |
| E cun la scyta a pres     |    |
| Vuoi star chilò da ces    |    |
| Pi de millanta di.        |    |
| Non è gran fat se a ti    | 65 |
| Te fa di tradiment,       |    |
| Mi che no ghe pos nient   |    |
| Me dà la colpa.           |    |
| L'è ver che qualche volta |    |
| Tu m' has fat gran peccà  | 70 |
| Che t' hei cignà col cà   |    |
| El tradiment.             |    |
| Per quel no ghe pos nient |    |
| Se tu la vuos lassar      |    |
| Che te vuoi lassar far    | 75 |
| Quel che te plas.         |    |
| Che pagherave un mas      |    |
| E n' esser impazà         |    |
| Da po che son urtà        |    |
| Da tut el so casal.       | 80 |
|                           |    |
|                           |    |
|                           |    |

Crite ch' el so baldin

El te bisuogna sal Ti, Piere me fardel, T'aras un bon cervel, A la me fe.

Se tu sen gave i piè 85
Ti, Piere me compagn,
Tu faras bon vadagn
Pera la Bianca.

### XXX

Ad Ant[oniam] de Salcis B. C[avassiri] Amicam.

Al sango de San Lazer,
Tonia tel vuoi pur dir
Se devesse morir
Disante quest.

E sun tut bell'e pest,
Cagnaza, per to amor
Sun zal, non hei color
In te la faza.

Tonia, sis crudelaza

Che tu me ves stentar

E tu me lasse andar

Mal abiant.

6

5

| No staghe ze de bant       |    |
|----------------------------|----|
| Ston sempre sul marcà      |    |
| E men staghe buta          | 15 |
| Su le colone.              |    |
| 7711                       |    |
| Vilò un bon pez men stone  |    |
| Spiant pur se te veghe     |    |
| E non sun miga pegre,      |    |
| A la fè, Tonia.            | 20 |
| Cante Sancta Polonia       |    |
| Che 'l me schiopa al magon |    |
| Tant staghe a picolon      |    |
| Come fa i can.             |    |
|                            |    |
| De là me parte pian        | 25 |
| E vaghe fin su al mont     |    |
| La veghe no fas cont       |    |
| Che fas ancora piez.       |    |
| Vilò men staghe un pez     |    |
| E pur no veghe nia         | 30 |
| Se no la zelosia           |    |
| E un può de bianc.         |    |
| 2 di più il diame          |    |
| Talvolta sun sì stane      |    |
| Stagant col mus su dret    |    |
| Spiant su per i tet        | 35 |
| Muo' na civita.            |    |
|                            |    |
|                            |    |

| O te nasca la scita.<br>L'assete vere un puoc<br>Che no me plas quest zuoc<br>Che l' è da zus. | 40 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vorà nent estre mus                                                                            |    |
| Che andar tant in qua in là                                                                    |    |
| E von per quest marcà                                                                          |    |
| Com fa un mat,                                                                                 |    |
| Te par ch'el sea ben fat,<br>Cagnaza traditora,                                                | 45 |
| Che n' hei ben mai un' ora                                                                     |    |
| Per to amor?                                                                                   |    |
| Vaghe là dal sertor<br>Quel Lazer me zerman,<br>Là face cum fa i can<br>Su la botega.          | 50 |
| I me compagn me prega                                                                          |    |
| Che no staghe pi là,                                                                           |    |
| A par che sea piantà,                                                                          | 55 |
| Che no me pos partir.                                                                          |    |
| Talvolta men vuoi zir                                                                          |    |
| L'è no sè che me tien                                                                          |    |
| E te dighe da sen                                                                              |    |
| A la fè, tosa.                                                                                 | 60 |
|                                                                                                |    |

| Stu fos la me morosa |
|----------------------|
| Che me volesse ben   |
| Tu romperà da sen    |
| Le zelosie.          |

L'è pur le gran pazie,

Me dis i me compagn,

A deventar n'aragn

Per ti, laraza,

Se te vedes la faza
Nessun no dira nia 70
Mo veghe zelosia
E un può de bianc.

65

No sei se l'è un banc,
No sei se l'è un fazuol,
No sei se l'è un lenzuol,
O se l'è fasse.

Che ustu mo che faze?
Spiar, non veder nient
E maladighe i sent
Da bel fistili. 80

A sancti de vignilli,

E tel vuoi dir sul dret

Che per farme despet

Me das sta duoia.

|                                                                                                   | 85  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| E treme muò na fuoia<br>Da reba che ghe n'hei,<br>Dighe quant mal che sei,<br>Tosa, per ti.       | 85  |
| E staghe not e di De qua de su mal piez El boi cum fa un laviez El me magon.                      | 90  |
| Tarda se son minchion,<br>Varda se son ceià<br>Talvolta che 'l serà<br>La fantesella.             | 95  |
| Credant che tu fus ella<br>Me n' hei stat là un bon pez<br>Che questa val un bez<br>A la me feta. | 100 |
| Perzò, cara toseta,<br>Fame un puoc un cignot<br>E tira via quel strop<br>Che no me chiape.       |     |
| Son tort cum fa le sache<br>Per spiar tant su dret<br>Sè ma adorar i tet                          | 105 |

E le fenestre.

| Tosa, me creve i ugi<br>E ti me das fenugi, | 110 |
|---------------------------------------------|-----|
| Traditora.                                  |     |
| Oldi un puoc, in malora,                    |     |
| Te nasca l'angonaia,                        |     |
| Lassa dir la canaia                         | 115 |
| Quel che i vuol.                            |     |
| O me schavace al col,                       |     |
| Sbrega le zelosie                           |     |
| Che ghe n'è pi de sie                       |     |
| Su la vedeta.                               | 150 |
| Tu seras benedeta                           |     |
| Da dio e da la zent                         |     |
| E me faras content,                         |     |
| Per dio verasi.                             |     |
| Men zirei po' a San Biasi,                  | 125 |
| Tonia, direi tant ben                       |     |
| Che tu vederas ben                          |     |
| Quel che farei.                             |     |
| E tut quel che direi                        |     |
| Serà metù a to cont                         | 130 |
| Tuta la zent del mont                       |     |
| Te vorà ben.                                |     |
|                                             |     |
|                                             |     |

E staghe si senestre

Deh fa, tosa, me sen.

No me far pi steutar,

Tu me vede penar

E cotant pianzer.

#### IXXX

# Ad Marg[arttam] Per[swinam] B. C[avasswi] Amicam.

Al sango del schiantis
E creze ben davera
Staron mo tuta sera
In quest vegiez.

Me crere fima un pez 5
El serà de bot di,
Comenzerei da mi
Chilò me sa bon star.

El è da duniar
Schiantis a la polita, 10
Si me nasca la scita
In tel magon.

Me vien mal de paron
Spiant si belle touse
M'avis che de morouse
Se forniron.

| E po per tut diron           |    |
|------------------------------|----|
| Ai nostre da Chavasech       |    |
| Sia di peruz sech            |    |
| E na zongiada.               | 20 |
| Sason sta na brigada         |    |
| De quist fent vartius,       |    |
| Che se conza drie i us       |    |
| Magnant possegn.             |    |
| Andaesson da segn            | 25 |
| Ent 'un bon luoc in villa    |    |
| Onde che la se filla         |    |
| Ben de bot.                  |    |
| Credi, men dè un gran schiop |    |
| Forant me el corisin         | 30 |
| Spiant un bel bochin         | 00 |
| Incolori.                    |    |
|                              |    |
| De là che tut al di          |    |
| No n' hei nè ben, nè pas,    |    |
| E laghe zir i mas            | 35 |
| Col bistiam.                 |    |
| Men staghe tut aguan         |    |
| Come un om despardu,         |    |
| Nè mai el fu vedù            |    |
| Pi inamora de mi             | 40 |

| E sun si in matuni         |    |
|----------------------------|----|
| Ent'el to vis pulit,       |    |
| Che sente ch' el me sprit  |    |
| Me manca per dolor.        |    |
| Huimè, me squarce el cor   | 45 |
| Da duoia e da gran reba    |    |
| Che crestu el mal che heba |    |
| Per ti custien.            |    |
| Al sango de san Zen.       |    |
| Tel vuoi dir, Malgareta,   | 50 |
| Che seras maladeta.        |    |
| Per dio verasi.            |    |
| Se tu men das desasi       |    |
| Del to dolce bochin        |    |
| De tuti i Parsighin        | 55 |
| È lo pi bel,               |    |
| E dolz come lo miel        |    |
| El di estre a la me fe'    |    |
| Che mai no me vien se.     |    |
| Spiante in vis.            | 60 |
|                            |    |

Deh. mostreme precis

Lo ben che tu me vuos,

Che serei to moros

E to famei.

| E  | tel vuoi dir ch'el sei,  | 65 |
|----|--------------------------|----|
|    | Che mi Bortholamio       |    |
|    | Te adore per un dio,     |    |
|    | Margarita.               |    |
| m  |                          |    |
| T  | u m' has trat na saita   |    |
|    | Che muore per to amor,   | 70 |
|    | Tant hei dulia al cuor   |    |
|    | Per ti, cagnaza.         |    |
| Т  | u me puos vere in faza   |    |
|    | Com staghe a la pulita   |    |
|    | O te nasca la scyta,     | 75 |
|    | Spiame un puoc.          |    |
|    | •                        |    |
| Sı | un negre come un fuoc,   |    |
|    | Sum vert come un scarlat |    |
|    | Sei che devente mat,     |    |
|    | Stu no m' aide.          | 80 |
| Ei | t che tu te maride,      |    |
|    | Tosa, ghe n' hei paura,  |    |
|    | Trista la me ventura,    |    |
|    | Se tu 'l fes!            |    |
|    |                          |    |
| E  | creze pur tul ves,       | 85 |
|    | Se tu vuos, Margarita,   |    |
|    | Che t'hei donà la vita,  |    |
|    | L'amena, el fià.         |    |
|    |                          |    |
|    |                          |    |

| Me par che sea ligà<br>('he no me pos partir,<br>Nè da zir a dormir<br>E no mel pense.            | 90  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Starave in fim le sense,<br>Tosa, pur te vedes<br>Che sum come un pes<br>Peà al' ham.             | 95  |
| No me dar pi malan,  Te preghe, Parsighina,  Che t'es la me visina  Se tu vuos  E si no me cognos | 100 |
| Cum tu dirave fer,<br>Pi dura che n'è el fer<br>Tu es ben ti.                                     | 10" |
| Quas che n' hei maladi Cussi mo no voiant El di che spiei tant El to vis.                         | 105 |
| Al sango del schiantis  Se no me das confort,  E son apres la mort  Che quest t'avis.             | 110 |

## HXXX

Ad Ant[oniam] B. Cavassici Amicam.

| Comare, ades l'è temp |
|-----------------------|
| Che senza pensar su   |
| Ve dighe quel che fu  |
| Per voi, zudiera.     |
| Ghe fes pur una ciera |

| Ghe fes pur una ciera    |  |
|--------------------------|--|
| Quan che voi el chiapas  |  |
| Che crede ben che un sas |  |
| Serave rot.              |  |

| Ме | com  | pare | de  | be | t  |     |         |    |
|----|------|------|-----|----|----|-----|---------|----|
|    | Dasi | del  | cà  | in | la | rė, |         | 10 |
|    | Che  | sem  | pre | da | là | in  | driė    |    |
|    |      |      |     | 1. | à  | stà | incanta |    |

| L'è da | un an in qua         |    |
|--------|----------------------|----|
| Che    | mai non l'ha bu ben, |    |
| L'è    | vignù men de sen,    | 15 |
|        | Voi se cason.        |    |

Crede che l'è insom,
L'a ma la pel sui os
E ghe sgionfa lo gos
Se no provedè. 20

| Sei ben che nol credè,<br>Spiàlo un puoc sul vis<br>Che vedarè precis<br>Ch'el muor tost. |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nol vien miga del most<br>Ch' el muor a lo me crere,                                      | 25 |
| E po volessė vere                                                                         |    |
| Ch' el fos desfat.                                                                        |    |
| O cancre, l'è ben mat                                                                     |    |
| Chi puol rider o cantar                                                                   | 30 |
| E volerse ligar                                                                           |    |
| Co le so man!                                                                             |    |
| Fossel magnà dai can                                                                      |    |
| Che s'el fosse a far quest                                                                |    |
| Che vorave pi prest                                                                       | 35 |
| Che 'l fosse mort.                                                                        |    |
| Comare, havè gran tort                                                                    |    |
| Voler si strussiar                                                                        |    |
| Quel me compare car                                                                       |    |
| Come fasè. ecc.                                                                           | 40 |

## HIXXX

Ad Albam Doyonam Pet[tri] Carp[edonis] Amicam et Comatrem Bartholom. Cav. [assici] ecc. Integerrimam.

| Ve nasca l'angonaia,         |     |
|------------------------------|-----|
| () Bianca, ch'ao fat         |     |
| A Piere de Cecat,            |     |
| Ch'è me compare?             |     |
|                              |     |
| Ch' el vuol deventar frare   | - 5 |
| Da reba ch' el ghe n' ha     |     |
| Ch' el dis ch' el v' à mandà |     |
| [No] sè che canzon,          |     |
| Per quel me car Spolon       |     |
| Che sona la piveta,          | 10  |
| Ch' el ghe n' à dit na cesta |     |
| De voi, Bianca.              |     |
| Che pur con la man zanca     |     |
| No l'as volù cetar,          |     |
| Ma asquasi che sbregar       | 1   |
| Tu non la has.               |     |

| Vorà saver el cas      |       |
|------------------------|-------|
| Che tu mel fas stentar |       |
| Ch' el vede smaniar    |       |
| Come fa i can.         | 20    |
|                        | ~ ~ ~ |
| Bianca, vel dighe pian |       |
| Sul vis a la rial      |       |
| Ch'avè fat un gran mal |       |
| A quel Cecat.          |       |
| 1                      |       |
| Compare, seon fat      | 25    |
| Ma pur un de quist di  |       |
| Bisuogna ch' enca ti   |       |
| Sea me comare.         |       |
|                        |       |
| E po quel me compare   |       |
| Se lo vorė da sen      | 30    |
| Te vorá si gran ben    |       |
| Che biada ti.          |       |
|                        |       |
| E l'è gram che l'è vi, |       |
| Comare, che mi el sei  |       |
| Credė che mel fasei    | 35    |
| Deventar mat.          |       |
|                        |       |
| O Piere de Checat,     |       |
| Compare dolz e car,    |       |
| Che solea mo far       |       |
| De belle grape.        | 40    |
|                        |       |
|                        |       |

| 45 |
|----|
|    |
|    |
|    |
|    |
| 50 |
|    |
|    |
|    |
|    |
| 55 |
| ออ |
|    |
|    |
|    |
|    |
| 60 |
|    |
|    |
|    |

E sei che tu 'l cognos,

No te scusar.

Molzan le vostre vache

| Che tu 'l vuos duniar<br>Sel cais ben el ciel | 65 |
|-----------------------------------------------|----|
| Perchè che 'l te sa bel                       |    |
| E che l'è grent.                              |    |
| No elo mo un bel fent                         |    |
| El me compare Piere                           | 70 |
| Che mai tu nol vuos vere                      |    |
| Inte la ciera.                                |    |
| Comare, se' fort fiera                        |    |
| A farlo desperar                              |    |
| Che l'amena el vuol dar                       | 75 |
| Al burt alcel.                                |    |
| Sei ben s'el farà quel                        |    |
| El me compare car                             |    |
| Che tu 'l faras pur far                       |    |
| Per to delet.                                 | 80 |
| E l'avi un gran sospet                        |    |
| L'altr' ier in sul marcà                      |    |
| Che sei che 'l te chiapa                      |    |
| Pera Rubert.                                  |    |
|                                               |    |
| El deventà tut vert                           | 85 |
| Azur come un scarlat                          |    |
| Che 'l crite vignir mat                       |    |
| Per gran dulia.                               |    |

| opian ja zejosia         |     |
|--------------------------|-----|
| Se pur el te vedeva      | 90  |
| Ma ben el s'acorzeva     |     |
| Del tradiment.           |     |
| T                        |     |
| E sei che 'l puore fent  |     |
| O frasca mea bella       |     |
| Che ghen vin na scudella | 95  |
| De lagremoz.             |     |
| El varà fat un poz       |     |
| De lagreme tut pien      |     |
| Sbregantse via dal sen   |     |
| La pel dei os.           | 100 |
| L'era muo' un can rabos  |     |
| E si eva ben rason       |     |
| A dir quel poverom       |     |
| Era chiapà.              |     |
| Comare, oldime qua       | 105 |
| Vel recomande fort       | 100 |
| Ch'ala me fè l'è mort    |     |
|                          | `   |
| Se non l'aidè,           |     |
| El non po star in piè,   |     |
| Ghe schiopa el maregot,  | 110 |
| Perché ghe fasé tort     |     |
| Ghe vien la sgaia.       |     |
| · ·                      |     |

### XXXIV

- Madona Marieta, avei gran tort
  A non cigar un puo' a la Margarita,
  Che la me smata, e dighe a la polita;
  Spiame un puoc in faza cum sun smort.
- E no se mo se mai ve n'avé acort,

  Ma me viena el schiantis gran ton e scita

  Che ghe vuo' miei che no vuo' a la me vita

  Per reba, per dolor sun quasi mort.
- Se ben de mi la ghe n'ha de pi biei

  Ma a la me fe' no la catera mai

  Un fent che mai de mi ghe vuoie miei.
- Cigaghe un puoc voi che ghen save asei Me par ch'ebbe nel cuor milli martiei Che sempre di e not fa tananai.

### XXXXI

## Ad Priapum

Lanzschenech, tu me fai torto,

Quando sun per gir in giostra

Tu me fai la bella mostra

Poi nei fati pari morto.

Lanzschenech, tu me fai torto ecc. 5

| Tu ser aronto ai commerare,        |    |
|------------------------------------|----|
| Nel combater poi tu manchi         |    |
| Tu me fai sì disperare             |    |
| Perchė presto tu te stanchi:       |    |
| Io ti prego te rinfranchi          | 10 |
| E non star cotanto smorto.         |    |
| Lanzschenech, tu me fai torto ecc. |    |
| Che ti val prender l'invito        |    |
| S' el ti manca lo valore?          |    |
| Prendi, prendi ormai partito       | 18 |
| Che non abi disonore.              |    |
| Tu solevi esser in flore,          |    |
| Ben gagliardo, ardito e scorto.    |    |
| Lanzschenech, tu me fai torto ecc. |    |
| Tu te perdi in ogni bosco,         | 20 |
| Che non sai prender la via,        |    |
| Tu sei cieco, tristo e losco       |    |
| Che nervoso esser solia:           |    |
| Certo questa è gran folia          |    |
| Che non possi intrar in l'orto.    | 25 |
| Lanzschenech, tu me fai torto ecc. |    |
| Me ricordo el bisognava            |    |
| Ben tignerti cum bon freno,        |    |
| Den tignerer cum bon neno,         |    |
| Tu menavi furia brava:             |    |

Non ti dò paglia, nè feno, Ma erba dolce de bon orto. Lanzschenesch, tu me fai torto. Quando sun per gir in giostra Tu me fai la bella mostra, 35 Poi nei fati pari morto. LAXXXI Adio, buon pro', Comare, Madona e la brigada; V' ei portà na zongiada Da magnar. Se la volei cetar 5 Ve la don volentiera, E la pesa a stadiera

Ve la don Volentiera,
E la pesa a stadiera
Una gran lira.

La conscientia me tira
A ferve qualche don,
No vigner muo' un poltron
Sgorlant le man.

Perché sei tut aguan
Ve don na grenda spesa
Ch'andon a la destesa
15

Ai vostre brent.

| Seon mo tre parent,   |    |
|-----------------------|----|
| Che tuti ve vuoi dir  |    |
| Ch'a la polenta e gir |    |
| Seon por doi (¹).     | 20 |

Cun cope e de mioi

Barsuole et al pagnet

E ghe dason mo dret

En te la vita.

Voi, dona Margerita, 25

Ve fasè pur alnor

Ch' i vostre abitador

Fè triumfar.

Ne dasei da prenzar Finchè sason pasù, 30 Sei che seon ben vedù Da voi, parona.

Ve zure a la fe' bona
Voi, comare da ben,
Che mi Mio de Bien
Vostre compare.

<sup>(1)</sup> Il cod. legge pordoi, ma il senso è inafferrabile.

| Per voi tafat farave                        |    |
|---------------------------------------------|----|
| Zirà d'in cà lo mont                        |    |
| Si fone de voi cont                         |    |
| E grenda stima.                             | 40 |
|                                             |    |
| Da sera e da maitina                        |    |
| Da piova e da tempesta                      |    |
| Dasémen pien na cesta                       |    |
| Del che far.                                |    |
| Tagai wa wusi santan                        | 45 |
| Tasei, ve vuoi contar,                      | 30 |
| Fima un pocat de bel<br>Che Mio del Colarel |    |
| E quel de Marc.                             |    |
| E quei de Marc.                             |    |
| Fima no sè che sac,                         |    |
| La coltra e coi lenzuoi                     | 50 |
| I zaf g'à tolt aneuoi                       |    |
| Per le so colte.                            |    |
|                                             |    |
| I g' à le fede molte                        |    |
| Da tent debet che i ha                      |    |
| Cun qui da Cividà                           | 55 |
| Omi da ben.                                 |    |
| Mi nel musi din de gon                      |    |
| Mi vel vuoi dir da sen                      |    |
| No ve l'avei per mal                        |    |
| Se se' da Cividal                           | 60 |
| A vostre dan,                               | 00 |

| 65 |
|----|
|    |
|    |
|    |
|    |
| 70 |
|    |
|    |
|    |
|    |
| 75 |
|    |
|    |
|    |
|    |
| 80 |
|    |
|    |
|    |

Non ne romagn budisch

De blava a noi,

Entre lo ne.

Quan che seon senza pan Da quella grent fredura Ch' andon fim la centura

|                          | 105 |
|--------------------------|-----|
| Se pur i formentoi       | 85  |
| Ne romagnis almen        |     |
| Lassar andar lo sem      |     |
| E lo paniz,              |     |
| No se lasson un stiz     |     |
| De legne sempre mai      | 90  |
| Magnon polenta et ai     |     |
| Come fa i gat.           |     |
| Se peon qualche schirat  |     |
| La de nostra parona      |     |
| Che l' è na zintildona   | 95  |
| Per me ava.              |     |
| No la ne dà mo fava,     |     |
| Nè gnioc conzà co l'ont, |     |
| Nè del vin ch'è sul font |     |
| De i so botat.           | 100 |
| Mo la ne dà del lat      |     |
| Del bon e del mior       |     |
| Perché la vuol alnor     |     |
| Nostra parona.           |     |
| L'è mo quella Madona     | 105 |
| Che ne fa triunfar,      |     |
| No podesson durar        |     |

No, per San Zan.

| Perchė che tut aguan        |      |
|-----------------------------|------|
| Per qui da Cividà           | 110  |
| Cognon andar soldà          |      |
| E pagar debete.             |      |
|                             |      |
| Seon piez che n'è civite    |      |
| Che se va a oselar          |      |
| Se lasson a barar           | 115  |
| A qui poltroi.              |      |
| Hon pardù i nostre buoi     |      |
| La Chiara e lo Salvin,      |      |
| Lo let e coi cussin         |      |
| E un agnelot.               | 120  |
|                             |      |
| Ch' el vin quel Zan de grot |      |
| Che me tus tut a fat        |      |
| Che ston deventar mat       |      |
| Per quel dolor.             |      |
| Hei un brusor al cuor,      | 125  |
| Vorà dir e no pos           | 2.00 |
| Fon come un can rabos       |      |
| E si ei rason.              |      |
|                             |      |
| E tut quel che noi hon      |      |
| El ne sta massa ben         | 130  |
| Perchė non fon mai ben      |      |
| Senza debete.               |      |
|                             |      |
|                             |      |

| De car e de pagnete<br>Nen va cent lire a l'an,<br>Perchè ch'el nostre pan | 135 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| *                                                                          | 199 |
| No ne sa bon.                                                              |     |
| Sei che l'altr'ier fu in son                                               |     |
| Chiamar el burt alcel                                                      |     |
| Perchè l'è me fardel                                                       |     |
| Da part de pare.                                                           | 140 |
| Lasson andar, Comare,                                                      |     |
| Che l'è pur na grent duoia                                                 |     |
| A perder la so zuoia                                                       |     |
| 1                                                                          |     |
| Malamentre.                                                                |     |
| Tolon per somientre                                                        | 145 |
| De qui ch' era si rich                                                     |     |
| Che son vignù mindich                                                      |     |
| A la pulita.                                                               |     |
| A la punta.                                                                |     |
| O me nasca la scita                                                        |     |
| Se dighe la busia,                                                         | 150 |
| Per na cousa da nia                                                        |     |
| Seon desfat.                                                               |     |
| N' aon pi al nostre lat                                                    |     |
| Come soleon ze aver,                                                       |     |
| Nè manezon diner.                                                          | 155 |
|                                                                            | 100 |
| No pur na cros.                                                            |     |
|                                                                            |     |

| Ch' ere mo tut sbravos   |     |
|--------------------------|-----|
| Cun calce et cun capel   |     |
| Et cun bel zuparel       |     |
| Cun na ventriera.        | 160 |
| Eve na bella ciera       |     |
| Cussi un puoc inuri      |     |
| N' ere miga insuri,      |     |
| No vel pensa.            |     |
| O mo fosi picà           | 165 |
| Tu quent da Cividal,     |     |
| Polenta senza sal        |     |
| Magnon per lor.          |     |
| No sei come color,       |     |
| Comare, e tuti voi       | 170 |
| Tu quent noi da Cirvoi   |     |
| Ve volon ben.            |     |
| () bià quel fent de sen, |     |
| Comare, ve torà          |     |
| Ch' el se n' incaperà    | 175 |
| A muo' un pordon.        |     |
| E sempre, el serà un on  |     |
| Se porà contentar        |     |
| E no ve vuoi laldar      |     |
| Che nol sta a mi.        | 180 |

Quan che l'è debot di Cussi mo da doman Tolei la roca in man E lavora.

O mo fossel picà 185
Amen, che dio el voles
A chi no ve toles
Per so massera,

Crez ben che l'è sta vera
Che no lassà far nia 190
Et che met farnasia
A tuti i fent.

Si che el me fondament

De tut quel che v'ei dit

L'amena, el cuor, el sprit

V'è obligà.

Tosat, i campi, i prà
Sempre al vostre comant
E ve farei de bant
Zo che vorei. 200

Perchè da ben sasei

Et che vorei alnor,

Per quest ve darà al cuor

Si, per me pare.

## XXXVII

| A la fe' des l'è temp                |    |
|--------------------------------------|----|
| Taguan ei desirà                     |    |
| Che t' eba ben rivà                  |    |
| I fati tuoi.                         |    |
| No star mo pi a Cirvoi               | Ū  |
| Vien entre s'el te pias,             |    |
| Sei che da far no as,                |    |
| No te seusar.                        |    |
| T' as pur riva d' arar,              |    |
| No te manca ze nient,                | 10 |
| T'as cui lo forment                  |    |
| E la segala.                         |    |
| State also All all us assisted forms |    |
| Sei che t'a' mes la fava,            |    |
| El mei e lo paniz,                   |    |
| Te manca mo un nuviz                 | 15 |
| Da te catar.                         |    |
| Vienghen che no pos star             |    |
| A la fè senza ti,                    |    |
| Sei che se tu stas pi                |    |
| E muore tost.                        | 20 |
|                                      |    |
|                                      |    |

| T' as pur fat i to most,  |    |
|---------------------------|----|
| Al sango de la scita,     |    |
| Se no vies. Margarita.    |    |
| Che sun mort.             |    |
| Oh! 'l m' a parù sì fort, | 25 |
| A briga pos durar         | 20 |
| Che del cá vone a dar     |    |
| Par mez i mur.            |    |
|                           |    |
| O che 'l me par si dur    |    |
| Cun vaghe al me balcon,   | 30 |
| E ston cun fa un minchion |    |
| Lá tut al dì,             |    |
| Credant vederte ti        |    |
| E men stagke un bel pez   |    |
| Vuimei che no sun mez     | 35 |
| Come soleve.              | 00 |
|                           |    |
| E pur cun te vedeve       |    |
| Vigner in la cusina       |    |
| Per ti mo, Parsighina.    |    |
| Steve lå.                 | 40 |
| Pareva fos pianta         |    |
| Tant steve volentiera     |    |
| E da spiarte in ciera     |    |
| N' ere pegre.             |    |
|                           |    |

| Vuimei sera si liegre,    | 45 |
|---------------------------|----|
| O me nasca el schiantis,  |    |
| Se tu vignes percis       |    |
| Propi in quel luoc,       |    |
| E smorcerà quel fuoc      |    |
| Che me brusa el figà,     | 50 |
| L'amena, el cuor, el fia, |    |
| Tut per to amor.          |    |
| Ei un brusor al cuor      |    |
| Aquas che men vuoi zir    |    |
| Perché che lo me dir      | 55 |
| Si te fa sear.            |    |
| Et se tu vignes pur       |    |
| Almen da San Martin,      |    |
| T' aras cui lo lin        |    |
| E spadolà.                | 60 |
| Deh, tousa, oldime qua,   |    |
| Quest'è per grent amor    |    |
| Che t'ei metù lo cuor     |    |
| In le to man.             |    |
| Mo chi serà quel can,     | 65 |
| Quel'orsa e quel lion     |    |
| A veder un in son         |    |
| No l'aidas?               |    |
|                           |    |
|                           |    |
|                           |    |

|                                                                                             | 113 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nol pos portar in pas Quel grent e cru martel A dir che si de bel Me fas languir.           | 70  |
| E no pos mo dormir  No pur un goz de not,  E magne pan e scot,  E nia me val.               | 75  |
| T'es ti cason del mal, Et che me puos idar, E si nol vuos mo far, Cagna Zudiera.            | 80  |
| Tu n'ere ze si fiera Fora quest'aguanaz, Che t'andeve in palaz A fer ballet.                |     |
| Mi tel vuoi dir sul dret<br>Daspo' tu te parti,<br>No n'ei bu ben un di<br>Nè algun plaser. | 85  |
| No sei pi che d'un fer,<br>No n'ei plaser de nia<br>Ston cun la fantasia<br>La da ti.       | 90  |

| No sone tuto 'l du  Ut liva ne viola,  Non vone pi n scola,  Te impromete.                                          | 95  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| No pos magnar pagnete,<br>Che nia me sa [pi] bon,<br>No magnerà capon<br>Nè rost nè les.                            | 100 |
| E son quas bell' e pers<br>Da tanta reba ch' ei,                                                                    |     |
| E sun come un pavei  A la me fe.  E no pos star in piè.  Si sone vignù trist,  No sun da esser vist  In su la faza. | 105 |
| Mo su, tousa cagnaza, Vien entre, se tu vuos, T'as pur cui le nos E le ravice.                                      | 110 |
| Vienghen tante nuvice, Ades se fa qua entre, Toras per somientre Cum fa ele.                                        | 115 |
|                                                                                                                     |     |

T'es pur ti de le belle, Perzò no star in villa, Che là noma se filla Col varsor.

120

Vien entre per me amor, Che no sun mort, ne vif, E ston come fa un riz Su la padella.

Sei ch' a lum de candella Ei fat quest puoc de scrit E tut quel che t'ei dit El sa la zent. 125

### HIVZZZ

# CAPITULO

Me nasca al cancre seon ben Turluru, Che sen stason chilò senza dir nia. Che se non fossi mi, foisson pardù.

E si ei ados si facta malatia Che l'è ben piez del fuoc de San Zanban. ŏ Schiantis me pei se dighe la busia.

| Ma perchè no stasone chiet muò i can<br>E ve vuoi dir una bella novella<br>Che la si facta no avè oldi quest'an.       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Quande avi molt jer sera la Bonella<br>Andie da barba Menec in festez<br>Per vere un puoc la me cara tosella.          | 10 |
| E ve sei dir che meti zo al morvez<br>Che la spiava Piere da Cirvoi,<br>Che l'ei ben arsirà quas pi de mez.            | 15 |
| Vel vuoi dir, ogni muò chilò intra noi<br>Quande zion aguanaz cun el a lite<br>Al me l'a ficà su d'un per de buoi.     |    |
| E crede ben che desse milli scite<br>E biastemave San Custù ben spes,<br>Che da dolor trasi ben milli schite.          | 20 |
| L'ei duniada fus ben quatro mes<br>E sei che voi savè chi fu so pare,<br>Quel barba Tuogni che mori li stes.           |    |
| A quas che non zurie de farme frare,<br>Tanta reba sentive entre el me cor,<br>Che l'è ben piez che non è mal de mare. | 25 |
| Me n'andie a casa cun quel grent brusor<br>E me bichie su let come malà<br>Smari come da sera è propi i fior.          | 30 |

| Voi, | zove  | nastr | e, e | he  | sė  | inam | ora | ,      |
|------|-------|-------|------|-----|-----|------|-----|--------|
| No   | ve    | volė  | infi | dar | in  | ques | te  | love   |
| Cl   | ie le | ve ·  | vent | e · | voi | fasė | el  | marca. |

- L'è propi lo mal temp o ver le bove

  Che ne tempesta e credè certamentre

  Ch'el see noma lo diavol che le cove.
- Queste porche vorave solamentre Catarse un fent che fosse ben aric. Che ghe fesse magnar pan de soventre.
- Mi sun pur bel, pi dolz che non n'è un fic 40 E pi lizier che n'è Baldo da Cet E salte pi che non fa Jacon Sic.
- Imparà tutt quent del me deffet

  Che se dasè col cap dentre la rè,

  El sera vostre dan, per San Fichet.

  45

#### XIXXX

1510. Die Mercurii tertio Julii. Lamentatio urbis feltrensis.

- Surgite, voi pietosi umani spirti:
  Acompagnati me terra feltrina
  Pianger la sorte mia tra lauri e mirti,
- Et ciascun sito, che meco confina, Dolgassi del mio ardor strano inaudito, Ch' el pianse ancor la spera cristalina.

- Dov' è el mio dolce et vagheggiante sito, Dov' è i solacci mei, dov' è la gioia? Ch'io sun non scio perchè, si arso e smarito,
- Qual fatal sorte, o qual celeste voia, 10
  Qual mio peccato, haymè, m'ha rovinato,
  Che tal dissolution mai non fu a Troia?
- Se ben già un anno fa fui saccheggiato
  Cun uccision ancor cun vituperio,
  Compagno in simel mal io avea trovato. 15
- Lasso, de ramentar ho desiderio Gli aspri miei malli poi che vol fortuna Che sparsi fian de [là] dal mar Iberio.

| Guai sopra guai în me pur se ra luna,<br>Et stati son, aymé, per dissolarmi<br>Irati contra me ciel, sol et luna.                   | 20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Venite a tanto pianto a compagnarmi<br>Voi saccheggiate terre e voi castelle<br>Che vosco a questo ponto io vo' sfocarmi.           |    |
| Tu, Seraval, che cun tue donne belle<br>Fosti tractato mal, cun tal furori<br>Guarda se ben nimice abbiam le stelle.                | 25 |
| E tu, vicina mia posta in rancori,<br>O miserabil cità bellunese,<br>Compagna a tal lamenti, a tal dolori:                          | 30 |
| O quanto mal per te for le diffese<br>Che fece lo Tidésco Bolcristano,<br>Ben che nel fine San Marco ti prese,                      |    |
| Ch' el popul tuo gientil, splendido, umano<br>Patir volea più presto aspro dolore<br>Che rendersi al furor rustico e strano.        | 35 |
| Chi se diffende non comette errore,<br>Cussì non era in te già fallo alcuno,<br>Che Austria in boca e Marco avevi in core.          |    |
| Et vui già posti in duolo si importuno<br>Moncellese, Este, orsu, meco piangete,<br>('h' el ciello agli occhi nostri i fa si bruno, | 40 |

| Ac | ompagnate le | e mie d | longiellette           |    |
|----|--------------|---------|------------------------|----|
|    | Misere, disc | acciate | in doglie grave        |    |
|    | Che vive in  | pianto  | afflicte et orfanette. | 45 |
| _  |              |         | ~                      |    |

Or vienti a lamentar meco Suave Cun la vicina tua misera plebbe Posto aucor como io in rapine.

Pianger e suspirar ciascun debbe,

Ma io de lamentar ho più cagione 50

Ch'el pianse ancor el ciel del gran mal ch'ebbe (1).

Ecco mendiche van le mie persone, O mondo pien di rete e senza fede, Qual peccato ne da tal passione?

Non gli bastava mo quelle gran prede

Del gran tesauro et le gioie rapite?

Dov'é i pallaci miei, dov'é la sede?

Venite sconsolati, ormai venite,

('h' io ve convito in sempiterno pianto.

Patientia, o popul mio, nel mal che site. 60

55

Non fu el Cartago sito mai si francto, Non mai tant'arsa Troya, nè Sabine, Com'io senza caggion brusata tanto.

<sup>(1)</sup> In margine si legge la variante:

Che 'l sole se obscurò, pietà che ebbe

| Chi puol equipararsi a mie rovine?  Certo non trovo alcun antico o novo.  O mie persone structe et si mischine,                  | 65 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Prendete exemplo al mio gran mal ch'io provo<br>Voi altre et gubernative pur meglio,<br>Che non de sti milli anni i me rinovo.   |    |
| O popul mio, chi ti dara conseglio,<br>Dove fia il tuo riceto, ove tua stanza,<br>Ch' a l'arsa Troya adesso m'assomeglio?        | 70 |
| Ay, dongellete mie, che accerba danza,<br>Che già è tut arso sto sito feltrino,<br>Or lamentamo el tempo che n'avanza.           | 75 |
| Dov'è le mura mia, lasso meschino,<br>Dove i teatri e dove le gran pompe?<br>Hay, che spietato, hay, che crudel destino!         |    |
| Hay, come ogni pallatio mio se rompe,<br>Come tanta letitia e tal tesauro,<br>Et tanta festa e gioglia s'interompe!              | 80 |
| Chi fia mai mio sovegno e mio ristauro,<br>Poi che sun arsa et dissolata a terra,<br>Che sparso è dal dolore a l'Indo, al Mauro? |    |
| Non io ma i Signor nostri fanno guerra;<br>Che posseva io far, che culpa aveva,<br>Che 'l foco mi facesse tornar terra?          | 85 |

| O pastor sancto, odirmi or non ti agreva<br>Se nel dir fallo sforzami il dolore,                                               |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Perchè tra gli Cristian pur tu ti leva.                                                                                        | 90 |
| Deh, non voler che 'l lupo sia il pastore,<br>Deh non voler che 'l tuo simplice gregge<br>Sia divorato, haymè, cun tal furore. |    |
| Poi che sei sol Cului che ne correggie,                                                                                        |    |
| Perchè tra gli Cristian non metti pace?<br>Deh, fallo per cului che il Cielo reggie.                                           | 95 |
| Vedi le mura mia, che a terra giace,                                                                                           |    |

Deħ, movati a pietà mio tanto straccio.

Deħ, perchè tanta guerra si te piace?

E tu, Majestà sancta, sei tu saccio,

E tu, Majestà sancta, sei tu saccio, 100 Or che sun totalmente afflicto e lasso, Non credo averti facto troppo impaccio.

Ecco li miei pallaci posti al basso, Templi de Dio e lui questo non voglia, Che per tal fallo ancor resti in fracasso. 105

E tu gallico re, che pur hai voglia Smembrar al tuto quella terra acquatica, Guarda ch'el fine non ritorni in doglia.

Sciò che la Majestate tua è ben pratica In arme, in facti, in guerre, in material prove, 110 Ma la fortuna è mobille et lunatica.

150

| Se cosse festi ben da stuppir Iove,      |     |
|------------------------------------------|-----|
| De tanto sangue sparso e strugimento     |     |
| Che in Geradada fo che in dir mi move,   |     |
| Ancor non è finito l'ardimento           | 113 |
| Del Veneto Senato che non erra,          |     |
| E non farassi sempre tradimento.         |     |
| L'arbor a un colpo già non cade a terra, | i   |

Ancor non sono i Veneti svigliati,

Che giente tal ne ride che fia grama,

Che ancor n'ha misso man ai suoi ducati

Chè dubioso è il fine d'ogni guerra.

- Deh, volta contra i turchi oro e fiama
  Unitevi al Sepulcro e sol unanimi 125
  Che vi serà più onor, più excelsa fama,
- Deh, dolce Ispano Re che pur te inanimi Contra Venetia e contra Marco Sancto, Monstra tra Turchi toi facti magnanimi.
- Tu che Anglia signoreggi in ogni canto, 130 Soccorri i Cristian, deli, per dio, fallo, Lassati Italia ormai, che troppo ha pianto.
- O tu, benigno Re de Portogallo, Contra infidelli fa che t'aparecchie Cun l'aquilla possente e col gran gallo. 135

- O Duca Alphonso, prestami l'orecchie, Lassa tant'odio, smentiga l'offese. E nel mal d'altri fa che tu te specchie.
- O da Gonzaga Francesco cortese, Sciò se contra San Marco più non torni 140 Potrai securo star nel tuo paese.
- E tu, Firenza bella, a che sogiorni?

  Lassa contra Venetia la tua impresa,
  Ma contra l'infidel fa che ritorni.
- E tu, Venetia ancor, fa che ti pesa 145 L'aspro mio straccio, e'l mio grave tormento Che sol per te sun arsa e in terra stesa.
- Di me non è rimaso un logiamento, A foco e fiamma andar li mei pallaci, Che'l ciello pianse già del mio gran stento. 150
- Un sol conforto ho in questi amari straci, Che per gran fideltà sun posta al fondo, Questo mitiga alquanto i gravi impaci.
- Sciò che 'l mio gran dolor n' andera a tondo Dove si colca il sol, dove il se bagna, 155 A l' un a l' altro polo el mio gran pondo.
- D'una magna cità serò campagna, Cossì va il mondo, ciò fortuna vole; Non trovo alcun che meco pur si lagna.

| Le nostre pompe son qual neve al sole,<br>E vano è 'l faticar, chè mobil rota<br>Ogni letitia a nui repente tole.           | 160 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Cussi advenuto è a me, distructa e rota,<br>Ogni letitia mi è tornata in pena<br>Che in molte carte ancor convien sia nota. | 165 |
| Hay, miserella Italia, che serena<br>Solevi giubilar pien d'allegrezza,<br>Or foco e fiamma a te fortuna mena.              |     |
| Dov' è tanta superbia et alterezza?  Ogni signor cristian vol dissolarti, E farti sol riceto de tristezza.                  | 170 |
| Deh piangi, Italia, che dei lamentarti,<br>Poi che non trovi alcun che più t'agiuti<br>Et io nel ramentar vo compagnarti.   |     |
| Dove li popul mei sonno perduti,<br>Dove le donne mie van tapinando,<br>Che lieti giubilar solean[o] tuti?                  | 175 |
| E dove loro vadano rivando,<br>Fra amici, tra parenti, o ignota giente<br>Piatosamente a voi gli racomando.                 | 180 |
| E che 'l si sapia tal caso dolente Voglio contarvi el giorno, l'anno e l'ora Che consumata fui nel foco ardente             |     |

Del millecinquecento e diese ancora,
A tre de Julio in giorno de mercurio. \_\_185
Piangi, lector, che a tertiadecima ora,

Io ave de gran fiamma tal penurio.

#### XL.

## SONETO

Non fo rime dantesche o saxei carmi.

Che assai distante son dal pegaseo,

Ma chi cognosce me Bartolameo

E quel ch' io posso, e sciò, debba scusarmi,

Che tanto debil son le mie vane armi, E benchè indoneo sun Cavassicheo, Nè per trovarmi in nome semideo Tal impresa finir volsi sforziarmi:

Sciò che la voce mia, che esce de tomba, Non basta a ciò; ma feci per svegliare 10 Qualche sublime e più sonora tromba.

5

Dunque, animo gentil, t'abbi a sforziare In tractar quel ch'al cor tropo s'apiomba Del miserabil Feltro el lamentare.

## XLI

# Millesimo quingentesimo decimo die vero tertio julii

| Ora adesso laudiam Dio         |    |
|--------------------------------|----|
| Nui afflicti bellunesi         |    |
| Che siam tolti per aresi       |    |
| Da l'imperio sacro e pio.      |    |
| Ora adesso laudiam ecc.        | õ  |
| De la immensa crudeltade       |    |
| Ch'è stà facta a li feltrini,  |    |
| Ognun pianga per pietade       |    |
| Nui che siamo soi vicini       |    |
| Ospitamo quei tapini           | 10 |
| Cun furor posti in oblio.      |    |
| Ora adesso laudiam ecc.        |    |
| La sua terra è stà brusiata    |    |
| Da li barbar eun gran svari,   |    |
| Tuta fracta e saccheggiata,    | 15 |
| Che non valse a lor repari;    |    |
| Han sentito duoli amari,       |    |
| E anche nui siam stà in perìo. |    |
| Ora adesso laudiam ecc.        |    |

| Tante povre dongiellete,          | 20 |
|-----------------------------------|----|
| Cun incesti maltractate,          |    |
| Mendicando le vedete,             |    |
| Che sue stantie è ruinate.        |    |
| In fra vui or ben pensate         |    |
| El suo ardor cotanto rio.         | 25 |
| Ora adesso laudiam ecc.           |    |
| Per le silve tapinando            |    |
| A tempesta, pioggia e vento,      |    |
| Alta voce van chiamando           |    |
| Miserere a tal tormento,          | 30 |
| Poi che 'l ciel de ciò è contento |    |
| Che alcun più non sia giolio.     |    |
| Ora adesso laudiam ecc.           |    |
| O sacrata e diva Spina,           |    |
| Campa el popul bellunese,         | 35 |
| Che inimici nol vicina            |    |
| Per volerghe far offese           |    |
| Poner lui in flamme accese        |    |
| Lor han sol questo desio.         |    |
| Ora adesso laudiam ecc.           | 40 |
| Cità assai, ville e chastelli     |    |
| Son tut arsi e sachegiati;        |    |
| Circundiati siam da quelli        |    |
| Fima al fondo rovinati,           |    |
| Ogni fiate siam campati           | 45 |
| Da fortuna e da perio.            |    |
| Ora adesso laudiam ecc.           |    |

O gloriosa Spina sancta,

Non guardar ai gran peccati,
Ognun sol di te si canta;

Da rancori n'hai campati,
Fa che ancor siam delibrati

D'ogni angustie da qui indrio.

Ora adesso laudiam ecc.

## 50

### XLII

# [CANZONE]

### STANZA I

Che fai, Bellun, ormai lieva da gli ochi
L'ombroso e obscuro velo,
E l'indurato cuor tuo muta e inoda,
Che mal po'alcun volar senza ale al Celo.

Fra spade et ostil stochi

Tua fama, e non tra vui s'inalci e s'oda;

Veggio ben che s'annoda

Per te un tal groppo alla tela già ordita,

Tincta in invidia di gran sdegno et ira,
Unde el Ciel ne sospira 10
Che el ceco vulgo abbi la via smarita.

| Se | ogni alma è in ciel gradita             |
|----|-----------------------------------------|
|    | Secundo il lauro e il mirto             |
|    | E più excellente è anchor Jove ca Marte |

Credo che un gientil spirto

Tenga quà giù la più onorata parte.

15

## STANZA II

| 26 | Dio nn qui tra tante lanze et spade       |    |
|----|-------------------------------------------|----|
|    | Non tuo governo e ingegno                 |    |
|    | Dal barbarico stuol te ha preservato,     |    |
|    | Forsi per merto di quel sacro legno       | 20 |
|    | Che in le sancte contrate                 |    |
|    | Transfisse il capo al Salvator beato,     |    |
|    | Quando per il peccato                     |    |
| Et | per pietà quà giù discese in terra,       |    |
|    | Non esser causa tra tanti martyri         | 25 |
|    | Che 'l ciel teco s'adiri                  |    |
|    | Vedendo suscitar la civil guerra,         |    |
|    | E un odio tal che serra                   |    |
|    | L'antiqua e bella pace,                   |    |
|    | E l'amor cacia e l'amicitia infringe;     | 30 |
|    | E se ciò al vulgo piace,                  |    |
|    | Non conception ship was a group of grings |    |

#### STANZA III

Cancion, non te assecuro,

Benché il ver porti scripto in mezzo il fronte,

Va accortamente e fa che teco sia 35

Ovunque vai per via

Fra gente altera e tra popul effronte,

O in piaggia, o in poggio, o in monte.

E se fia alcun che voglia

Saper donde che vene e di che loco, 40

Digli: non mi far noglia,

Ch' io vo gridando, aque, socorso al foco.

#### XLIII

1510. Lamentatio Urbis Belluni.

Dive sirochie, or mi prestati agiuto,

E a l'asetite labia me bagnati,

Che senza el favor vostro i sun perduto,

Che cantar possa cun mei carmi ornati

La gioia, la letitia, el meto, el pianto

Che ebbi già, lassa, in pochi di passati.

Io fui già de trofei ornata tanto, Colma di pompe, de letitie e glorie, Che di me si parlava in ogni canto.

| Non potreben narrar mortal memorie.                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| L'aquilla nera poi volava atorno<br>E perso fo il bel sito Cadubrino,<br>Tal che mi fa paura, danno e scorno.            | 15 |
| Ecco uno araldo poi messo in camino,<br>Credendomi obtenir col suo mandato,<br>Del qual ne rise assai lo bon Delfino.    |    |
| Dito gli fo che, se volean tal stato,<br>Dovessero acquistarlo armata mano,<br>Ma speran che 'l pensier gli sia fallato. | 20 |
| Quel rustico furor poi se fu mosso<br>Per farmi a tal miseria sua compagna<br>Trovandomi assai inditii loro addosso,     |    |
| Vedendo a torno me pien la campagna<br>Tidêschi abandonomi meschinella:<br>Guarda se'l mio destin vol che mi lagna.      | 25 |
| Su le billance i'stava tapinella,<br>D'esser, qual Seraval, pur saccheggiata,<br>Ch'a torto nominata era ribella.        | 30 |
| Mandata fo di fuora una ambasciata,<br>Cun ornato parlar tal che mi tolse,<br>Per resa, una gran taja mi ebbe data.      |    |
|                                                                                                                          |    |

Gli torniamenti e l'antique victorie

| Ecco che in un momento se rivolse<br>El tramoutan furor cum Galli insieme,<br>Verso di Feltro ognun la sua via tolse,             | 35 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lassa, che 'l rammentar lo mio cor preme<br>Gli aspri furori et la grave rapina,<br>Ch'ogni dur cor sentendo par che treme.       |    |
| Fo tanto malmenata la meschina<br>Terra de Feltro, che mortal ingegno<br>No supplisse a narar so gran ruina.                      | 40 |
| Piangi dunque, lector, che a pianger vegno<br>Anch' io narrando el suo dolor amaro,<br>El saco, el suo gran mal, l'adverso segno. | 45 |
| Stava lassa, ahymė, cun tal disvaro<br>Come cului che si sente morire,<br>Pur cerca de trovar qualche riparo.                     |    |
| Videa l'aquilla verso me venire<br>Per farmi a la mischina simigliante;<br>Pensa se alor mi accadeva dormire.                     | 50 |
| Ma così piacque al Sommo Altitonante<br>Cum taglia tolta fui anchor per resa<br>La qual presto pagai al tramontante;              |    |
| Cani Tedeschi ancor m'ebeno presa.                                                                                                | 55 |

## XLIV

# [DIALOGO]

## Interlocutores: juvenis et femina.

| Zovene | Fammi, donna, el mio dovere,<br>Che 'l tardar mi dà gran doglia.                |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Donna  | Io di te n' ho magior voglia, Resto sol per non potere. Fammi, donna, ecc. ecc. | 5  |
| Zo.    | Io so ben che farlo poi, Ma te piace el mio stentare.                           |    |
| Do.    | S'io potesse, ai desir toi<br>Saria presta a contentare.                        |    |
| Zo.    | Dime donca ciò che fare.                                                        | 10 |
| Do.    | Finchè poso sta a vedere.<br>Fammi, donna, ecc. ecc.                            |    |
| Do.    | El tuo tanto lamentarti<br>L'alma afflicta me tormenta.                         |    |
| Zo.    | Se non posso el cor piegarti,<br>Non voi tu che mi lamenta?                     | 15 |
| Do.    | Tu sai ben che son contenta.                                                    |    |
| Zo.    | Donca fa che 'l fruto colia.<br>Io di te n'ho magior voglia,                    |    |
|        | Resto sol per non potere.                                                       | 20 |

| Zo. | È possibel che alcun modo           |    |
|-----|-------------------------------------|----|
|     | Tu non trovi a contentarmi?         |    |
| Do. | Pensa, amante, ch' io me rodo       |    |
|     | Che non so teco trovarmi.           |    |
| Zo. | Quando lieto vorai farmi?           | 25 |
| Do. | Quando al Ciel serà in piacere.     |    |
|     | Fammi, donna, ecc. ecc.             |    |
| Do. | Farò tuto el poder mio,             |    |
|     | Per cavarti fuor di stento.         |    |
| Zo. | Io sto sempre cun disio             | 30 |
|     | Che mi faci ormai contento.         |    |
| Do. | Non dir più, che ormai t'o intento. |    |
| Zo. | Orsù, adonca, Dio el voglia.        |    |
|     | lo di te n'ho magior ecc ecc        |    |

#### XLV

Incipit gratiarum actio confecta clarissimo D. Aluysio Mucinicho Prov.'isori Gen.'erali) pro salvatione civitatis Belluni. Die 13 sept. 1310, de nocte post cenam.

1.

### Argumentum

- Per dimostrar quanto te sia tenuto Questo tuo Cividal, almo Signore, E per chiarirti l'obligo e l'amore Qual ha verso di Te, qua sun venuto;
- Ne fia il strumento mio rauco, ne muto In darti qualche spasso e farti onore; Verra poi cun sua cetra un dicitore, Qual cantera del tuo triunfo auto.
- Le nostre giovenete peregrine

  Cun sua timida voce e suave canto

  Verrano aucor a farti reverentia.
- Canterá poi i vilani in griso manto, Poscia, facto un balleto, será fine. Si che dagli, Signor, grata audientia.

5

Quiddam liricus ascendit super scamnum.

Signor mio car, non ve marevegliate Se del sonar io non sun tropo pratico, E s'io non so distender ste archetate, E poscia sto istrumento è un può lunatico.

Ma prima ben i voglio che intendiate Che io non sun qui salito per grammatico Nè per aver di sonar fama o titulo, Ma sol per ricitar un mio capitulo.

3.

## Capitulum

La triunfante Roma a Cicerone Quanto obligata fo, poi che la sciolse Da Catilina e sua conjuratione:

Quanto è tenuta a quel che poner volse Ne li ardenti carbon l'errante mano. 5 Unde l'etrusco da l'impresa volse.

Quanto resto obbligata a quel sorano, Qual da l'aratro tolto e' Sabin scaccia E quanto a l'uno e po a l'altro Africano,

| Nè creder mai che 'l tuo bel nome tacia                                                                                      | ,  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sempre te canterà, nè te fia ingrata<br>Nè franca mai, poi che per te se extinse<br>La evidente ruina apparecchiata          | 15 |
| E se mai, gientil spirto, se divinse  Per sue clare excellentie loco alcuno  E ad esergli obligato lo costrinse,             |    |
| Tu, signor mio, mai de ben far digiuno,<br>Generoso Aloigi, quel sei stato<br>Che obstricto t'hai Cividal de Belluno.        | 20 |
| Posta era in tal travaglio e in si rio stato<br>Questa infelice e misera citade,<br>Che non gli era concesso apena il fiato. |    |
| Era a vederla gran calamitade<br>Priva d'ogni suo ben moderno e antico<br>E costituita in suma extremitade.                  | 25 |
| Dal Ciel disceso, excelso Mocenico,<br>Sol la ristauri da tanto dolore,<br>E, più che merta, te gli mostri amico.            | 30 |
| Tu stato sei nostro liberatore,  Tu padre de la patria stato sei,  Tu nostro scuto e nostro salvatore.                       |    |

Tanto a te, signor mio, se astringe e allacia 10 Questa citade e tanto t'è obligata.

| Per te siam for ormai de tanti omei,<br>Liber da tanti affanni e tanto straccio,<br>Che solo a ripensarlo i' piangerei.       | 35 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tu ci sei stato qual a Roma Oracio,<br>Qual Quinto Fabio o qual Camillo, il quale<br>Fo pria de vita che de ben far sacio.    |    |
| Però, fin che sia pietra in Cividale<br>Sopra altra pietra e fin fia caldo il foco,<br>Serà il tuo nome qui sempre immortale, | 40 |
| Sempre ti adoreremo, e in ogni loco<br>Ti serà schiavo il popul Bellunese,<br>Nè sia mai di lodarte stanco e roco.            | 45 |
| Stato ci sei, signor, tanto cortese,<br>E ci hai usato tal munificentia,<br>Che potiam dir de viver a tue spese.              |    |
| O gran benignitade e gran clementia,<br>Qual sol ti fa eguale al summo Jove,<br>O di vero signor magnificentia,               | 50 |
| La qual ciascuno ad adornarti move<br>E a por ogni suo ingegno e sublime arte,<br>Gratia che rara dal ciel scende e piove.    |    |
| Vergheransi per te ancor tante carte,<br>Che ti farano al mondo un semideo,<br>E fia tua fama udita in ogni parte:            | 55 |

| E forse ancor surgera un novo Alceo,                                                                             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Qual canterà di te sì dolcemente,                                                                                |    |
| Che più non sia stimato Arion o Orfeo.                                                                           | 60 |
| E parmi poi, signor almo clemente,<br>In questi prati e in ogni amena riva<br>Sentir cantar il nome tuo sovente, |    |

- E udir eco de primi accenti priva In ogni nostra valle e ogni montagna, 65 Cantar: el Mocenico viva, viva.
- E dove nasce in fin dove se bagna El sol, fia nota a tuto l'universo Questa tua impresa gloriosa e magna.
- Ma in dir di te sì abstrato (sono) e perso 70

  E de tue tante lode impaurito

  Che me manca l'ardir, la voce e il verso;
- Però meglio è far fin che esser schernito, Che una impresa (tanto) alta si conviene A un pletro più vocal e a un stil più ardito. 75
- Ma ben te dico, se mai tempo viene Che un più sublime dir me sia concesso, Canterò de tue lode a voglie piene.
- De una sol cossa vuo' pregarti adesso,

  Che ognor de Cividal tu te ricordi

  Che umel a te se inchina a genu flexo,

| ( | he | po  | i che | e 1' | hai  | da   | luj  | oi a | troc | i e  | ingordi |   |
|---|----|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---|
|   | I  | ibe | rato  | fin  | qui  | ec   | )11  | tua  | arte | е    | ingegno | , |
|   | (  | 'ol | ciel  | di   | cons | stru | irlo | an   | cor  | ti a | acordi. |   |

S'egli è, mischin, di tanta gratia degno. 85

4.

## Quinque virgines cantarunt odam infrascriptam:

Salviti in ciel, Signore

Magnalmo, in lito e degno,

Nostro unico sostegno

E salvamento.

Cun pudico ardimento 5

Giovane sventurate
Da tante menaciate
E combatute.

Cun fede siam venute

Da tua magnificentia

A farli reverentia

Et onorarla,

E tanto ringratiarla
Quanto possibel sia
Che da fortuna ria
Ci a campato.

| Per lei si abiam serbato      |    |
|-------------------------------|----|
| Quel singular tesoro          |    |
| Più car che gemme et oro, (1) |    |
| A reine eguali.               | 20 |
| Dunque gratie immortali,      |    |
| Signor, te refferiamo         |    |
| Che per te portiamo           |    |
| Il bel vessillo.              |    |
| Ch' è impossibel a dirlo      | 25 |
| Quanto da nui se apretia:     |    |
| Exemplo sie Lucretia          |    |
| In questa idea.               |    |
| La vedoeta ebrea,             |    |
| Poi milli altre ancora        | 30 |
| Qual fia longa dimora         |    |
| A ricontarle.                 |    |
| Però lasciamo andarle:        |    |
| Poste also fin also i finni   |    |

35

A l'onde arate,

Volgeran soi volumi

<sup>(1)</sup> In questo verso l'A. scrisse placar, che non dà senso; e nel seguente  $Ar\overline{ee}$  eguali, più che sibillino.

| Ti restiamo obligate<br>Pel benefitio auto,<br>Nè mai di te fia muto<br>Il spirto nostro,  | 40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fin che fia ner l'inchiostro,<br>Forcia è ogni eccelebre<br>Il sexo muliebre<br>Bellunese, |    |
| E come ci hai diffese                                                                      | 45 |
| Fin qui da scorno e stratio,                                                               |    |
| Cossì traci d'impacio:                                                                     |    |
| Da qui a rietro.                                                                           |    |
| Tu ci sarai qual Pietro,<br>Qual Palinuro o Tifi                                           | 50 |
| In far che scogli schifi                                                                   | 90 |
| Nostra barca,                                                                              |    |
| Qual de miseria carca                                                                      |    |
| Vassi pel mar errando,                                                                     |    |
| Nė sa, mischina! quando                                                                    | 55 |
| Verrà in porto.                                                                            |    |
| Pigliam per te conforto                                                                    |    |
| A tal impresa ellecto,                                                                     |    |
| Che arai sempre rispecto                                                                   |    |
| Al nostro onore.                                                                           | 60 |
| Salviti in Ciel, Signore.                                                                  |    |

## Oda a rusticis recitata.

| Missier, se savessà   |       |
|-----------------------|-------|
| Quante not arabose    |       |
| À bu ste nostre tose, |       |
| O quanti              | stent |

| Α | fret, a piova e | vent        |
|---|-----------------|-------------|
|   | Totol di, tuta  | not         |
|   | In l'egua ben   | de bot      |
|   | F               | ima i zemoj |

| Le | à scolà mez i ugi    |    |
|----|----------------------|----|
|    | Da cotent lacremar   | 10 |
|    | Cognant se strasinar |    |
|    | Per quelle grotte.   |    |

| L'è pi de meze cotte |   |
|----------------------|---|
| Da tante stracadure  |   |
| E da tante paure     | 1 |
| Che le à bu.         |   |

| Aon ben spes cognù      |    |
|-------------------------|----|
| Portarle su le spalle,  |    |
| Perchė n'aveon cavalle, |    |
| Nè car, nè buoi         | 20 |

| E le zeva per truoi        |    |
|----------------------------|----|
| Che i gat no ghen zirà,    |    |
| Le ne feva pecà            |    |
| Le puovre grame.           |    |
| Perchė l' era si brame     | 25 |
| De scampar el so onor      |    |
| Ch' el ghe crepava el cuor |    |
| Ch'i le catas.             |    |
|                            |    |
| Le zeva per qui sas,       |    |
| Per ogni landre e bus,     | 30 |
| Le se sporcava el mus      |    |
| Col bel pantan.            |    |
|                            |    |
| E se sporcant le man       |    |
| Per n'estre cognossude,    |    |
| Che chi no l'à vedude      | 35 |
| Nol po' crere.             |    |
|                            |    |
| Le magnava ma' pere        |    |
| E cornole e crispin        |    |
| E brombole de spin         |    |
| E stropacui.               | 40 |
|                            |    |
| Le zeva po ai rui          |    |

Da tent marturi.

A cavarse la sé Che non se co'l' è impè

| Le pareva scuciguri     | 45 |
|-------------------------|----|
| Tant erele sporcate     |    |
| Cun quelle gonellate    |    |
| De le nostre.           |    |
| O quanti patre nostre,  |    |
| O quante oration        | 50 |
| Le à dit in zenochion   |    |
| Per quelle val!         |    |
| Staseon tuti mal        |    |
| A me vera consientia,   |    |
| Se la vostra stilientia | 55 |
| Steva pi.               |    |
| A venir pur doi di      |    |
| ('h' ereon spaza.       |    |
| Ch' i n' eva sedia      |    |
| Per ogni vers.          | 60 |
| Per lonc e per travers, |    |
| Noi ne lassava nia,     |    |
| E se dison busia        |    |
| El podé vere.           |    |
| Che n' aon pi da bere,  | 65 |
| Segala, në forment      |    |
| Che i n'à robà l'arment |    |
| E po' le fede.          |    |
|                         |    |
|                         |    |
|                         |    |

| Le cavre, i bec, a pede,<br>Vardà se n'è gran duoia<br>Che non aon pi zuoia,<br>Nè pi car.  | 70 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| No podun semenar,<br>Chi à magnà tut el fem,<br>No podun andar per rem,<br>Nè menar rore.   | 75 |
| I à tolt fin le farsore,<br>I n'à robà tafat,<br>I à descolzà i tosat<br>Quei Cadurin.      | 80 |
| Po i è nostre visin,<br>I l'à fat a baldeza.<br>L'è sta una zintileza<br>Da compagn.        |    |
| L'è stà, al cancre che i magn,<br>Fiol e filiabus<br>Che non sen cate rabus<br>De quel cep. | 85 |
| Che i vade per qui crep<br>Morant de reba e fam,<br>Che i à dat el malan<br>A quest paes.   | 90 |

E staseson un mes
A voler dir el tut,
Come ch' i n' à destrut

| I n'à roba i varsor,     |     |
|--------------------------|-----|
| Rot cofen, casse e mure, |     |
| Cavà le saradure         |     |
| Zo de i banc,            | 100 |
| E portà via i marsanc,   |     |
| Sapon, sape, badil,      |     |
| E cales e mantil         |     |
| E parament.              |     |
| Vardà, misser, che zent, | 10  |
| Che se i vegniva ince    |     |
| El di de San Laurence    |     |
| Zo che i feva.           |     |
| Dal cert i n'amaceva,    |     |
| I ome dute cante,        | 110 |
| Che ghe fos zu davante   |     |
| E chian e gate.          |     |
| E robeva i ducate.       |     |
| Ma voi, misser da ben,   |     |
| Che avè cervel e sen     | 11: |
| Quant un segnor,         |     |

Quei traditor.

140

| 25 12 22                    |     |
|-----------------------------|-----|
| Muo' bon provedador         |     |
| Ghe n' avè provedù          |     |
| Che dut quel se n'è zu      |     |
| Cum la malora;              | 120 |
| I non è miga fuora          |     |
| Che i scognera far cont     |     |
| E render ben in pont        |     |
| Zo che i à sgrifà.          |     |
| Zo ene i a sgina.           |     |
| Avé za scomenzà             | 125 |
| Zi pur drie bel gualli,     |     |
| Conzami pur cussi           |     |
| Che i se castighe.          |     |
|                             |     |
| Che mai pi no i se intrighe |     |
| In simel laronez,           | 130 |
| Ch'i mete zo quel vez       |     |
| Che no i è boi.             |     |
| De to Leave and             |     |
| Basta che sempre noi        |     |
| Ve sason obligà             | 205 |
| Fin che in corp ne sara     | 135 |
| L'amena, el sprit.          |     |
| Aon fat un debit            |     |
| Per questa cortesia         |     |
|                             |     |

Che n' è nè muo', nè via

De francarse.

Volesson despazarse

E ve rengratiar

Ma noi nol saon far

Che seon.... (1)

Noi non sason letrai Come quist ch'è qua entre, Ch'à pien el caf, el ventre De cautelle,

Che si tante novelle
Diron come saon 150
E ve rengration
Quant' è possibol.

145

Che d'ogni pas e tribol
Per voi sason insi
Tasè mo' un puoc, oldi
Uldi la piva.

Par che la dighe: riva,
El serà fus ben miei
Perchè aon zanzà asei
E si l'è alnest. 160

<sup>(1)</sup> L'ultima parola del verso è illeggibile, perchè il margine è corroso.

Che 'l se balle su prest,
Su prest po che balone,
Tolòn su le Parone
Che è colà.

Misser, se savessa. 165

ß.

Se a tua grave e alta presentia,
Signor, forsi non è stato
Nostra rima e cantar grato,
Non sapiam più, abi patientia,
Se a tua grave e alta presentia. 5

In queste ospide montagne
Sol de boschi inculti piene
A trovarci mai non viene
Clio, Euterpe o sue compagne.
E in dir cosse altere e magne
Non abiamo esperientia.
Se a tua grave et alta presentia.

Unde advien che nostri ingegni
Non vi posson satisfare
Che gli è duro a saper fare
Non avendo alcun che insegni,
Poi per guerre et altri sdegni
Han smarrito ogni lor scientia.
Se a tua grave ecc.

| Piglia solum il bon volere,     | 20 |
|---------------------------------|----|
| Il bon cor puro e perfecto,     |    |
| Qual supplisse ogni diffecto,   |    |
| Ove non gionge il potere,       |    |
| Sapi poi che nui tacere         |    |
| Non potrem di tua clementia.    | 25 |
| Se a tua grave ecc.             |    |
| Në fia pianta in questi monti   |    |
| Qual non abbi il bel tuo nome   |    |
| Ch' altramente io non sciò come |    |
| Tanto debito se sconti.         | 30 |
| Ma oramai siamo alfin gionti,   |    |
| Vogliam girsi cum licentia,     |    |
| Se a tua grave ecc.             |    |

### XLVI

Che zova aver ducat,
Në roba al temp d'ades?
Nient, perché ognon va spes
A la rapina.

Che zova aver farina
Da far pan o levà?
Perchè ogni muo' i soldà
La magna e scaca?

|                                                                                                           | 100 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I puovre a i ric fa baca,<br>Perchè no i à paura<br>De render la usura<br>El mal tolest.                  | 10  |
| Che zova aver di cest Pien de drap e lenzuoi, Che ghe va fima i buoi, Le cavre e fede?                    | 15  |
| Che zova aver le mede<br>De fien a la montagna,<br>Che i cavai ne le magna<br>De i todesch?               | 20  |
| Che zova aver vin fresch,  Nè dolz, nè garp, nè grant, Ch' ogni muo' il bef tut quant  Cum s'el fos miel? |     |
| Se no qui ch'è su in ciel,<br>Me par ades segur,<br>Perchè nol val pi mur,<br>Castiei, nè tor.            | 25  |
| Bià chi n'è segnor<br>E gram chi è poveret,<br>La porfetia el dis net,<br>Ch'è facta in scrit.            | 30  |

| E po la dis tal dit,          |            |
|-------------------------------|------------|
| Che aguan che vien vuol estre |            |
| De biave un gran senestre     | 35         |
| E carestia.                   |            |
| Disesla pur bausia            |            |
| Cum la dirà lo ver,           |            |
| Che averon mal inver          |            |
| E piez da fora.               | 40         |
| El sem va a la malora,        |            |
| El taren no n'è arà,          |            |
| El pan ne manchera,           |            |
| Mo che farone?                |            |
| E de che viverone?            | 45         |
| E zure per san Zan,           |            |
| Se Crist non ghe met man,     |            |
| Ziron a fraghe.               |            |
| Erbe, verze, lumaghe,         |            |
| Serà el nostre pan cot:       | <b>5</b> 0 |
| Sta cun Dio che l'è not       |            |
| Da liezre strat.              |            |
| Che zova aver ducat.          |            |

#### XLVII

## DIALOGO

Che hai garrofolar che sei si scolorato?

Non sei contento tu de star cum me?

Deh dimel, ch'io prometo per mia fe'

Renderti a quella che me t'ha donato.

#### Responsum

O quanto ch' io saria aventurato, Se me rendessi a cui prima te de! Che forsi cossa li diria per te Che sia cagion de farti poi beato.

## Responsum

Deh dime il vero, votu esser il messo?

Ben scià che si, se tu me lassi andare, 10

Non te l'ho dicto un'altra volta expresso?

Partite adonque presto e non tardare, Ch' el mi par tempo che ti parti adesso. Sciai come sto: dirai quel che ti pare.

#### XLVIII

- Frati dai zochi; non ve affatigati, Che i lochi sun sta presi in paradiso: Ormai levati su, orrido viso, Nè de salir al ciel più vi pensate,
- Chè quel che alogia le ani ue beate

  Non vol lasù più omini de griso,

  Et io per parte sua ve ne dò adviso,

  Acciò che i piedi più non ve sfredate.

5

10

- Del regno suo quel poco che li avanza

  Lui l' ha promesso dar a li virtuosi

  Per exaltar chi merta più in cielo.
- Onde voi romanete, scioco pelo,
  O signor frati a gratarvi la panza
  Col capo storto, poveri pedochiosi,
  Che fra gli gloriosi
- Girà chi la virtii securo fidele (sic, O Dio, t'ha pur del bon a li vangele!

#### XLIX

## STRAMOTO

Lecto azo molti libri e molte carte,
Diversi privilegij e assai scripture:
Qual tracta de Mercurio, e qual di Marte,
Qual di molti animali e taiature;
Qual di nigromantia, qual di magica arte 5
E qual de medicar le creature.
Ma mai lecto non ho niun auctore
Che dia riparo a sto crudel amore.

L

#### STRAMOTTI

[Le sette allegrezze d'amore]

1.

Cantar vi voglio le sette allegrezze
Che son ne l'amorosa disciplina,
Qual se divotamente ognun sapesse
Dirle come se liva la matina,
Qualunque altiere et superbe bellezze,
Qualunque cor de pietra alor se inclina,
Nè tanti son da sacerdoti vostri
Per placar Dio laudati o pater nostri.

D'amor tu senti la prima allegrezza
quando la sua catena al cor te volgie,
E tanto te alusinga et te acarezza,
Che deutro el laberinto te recoglie.
Haymė! d'ogni pinsier, d'ogni tristezza
Convien che la tua mente se dispoglie,
E la via recercando, il tempo, il loco,
Cum li dolce languir nutrisse il foco.

5

5

3.

La seconda allegrezza è quando amore
Fa che l'amata ne l'amor responde,
Ed in tanta copia l'un e l'altro ardore,
Che l'uno e l'altro spirto se confonde,
Nè mai se pensan altro a tute l'ore
Nel profondo del pecto altro nasconde,
E volendo seguir quel che se brama
Ciascun de lor ordisseno la trama.

4.

La terza è quando poi tu recevi O un soneto o qualche litterina; Madona, io me consumo come al sol neve Se ver me la pietà tua non s'inclina. Signor, la vita mia fia molto breve,Se non soccorre la tua medicina.E cussi, e molto più scrivendo,El gaudio et el disio va recrescendo.

5.

La legreza che in ordene vien quarta,
Che per giongere al fin desiar si sole,
È quando nè cum pena, nè cum carta,
Ma a boca se po' dir quatro parole.
Ivi quanta allegreza amor comparta (1)
Comprehenda l'auditor che intender vole.
Dal giorno che la fiamma in lor s'accese,
Il dolor col gran languir se fan palese,

6.

La quinta quando poi tacitamente
Tochi la delicata et bella mano,
Che fredo e caldo in un punto si sente
Correr per la persona piano piano.
E partasi il color subitamente
Perchè il corpo dal cuor se fa lontano;
E ben che assai beato esser ti credi,
Pur meglio ognor sperando oltra provedi.

<sup>(1)</sup> Veramente nell' autografo sta scritto comporta.

La sexta è quando poi che quel bel viso,
Quelle labre rosate atinger lice,
Questo ti fa salir al paradiso.
Questo ti fa sopra inmortal felice,
Questo ti fa restar preso e conquiso,
E da toi lumi tanto umor elice,
Che manifesto è quel che si sol dire,
Che per allegreza ancor se puol morire.

5

5

5

8.

L'ultima è quando Amor l'opra sua chiude
Che l'un e l'altro amante insieme afferra,
E cum percosse dispietate e crude
Dispiega l'arco per finir la guerra,
E le saete in la faretra inchiude,
Finchè non cascan per stracheza in terra.
E gionto che fia l'om a tanta gratia,
Resta cum la sua mente alegra, et satia.

9.

Questo da poi ch' io fui privo de luce
Per soccorrer a la mia vita imparai,
E cum questo cagnuol mio fido duce
Cantandola per el mondo me n'andai.
Oh te ringratio, eterno e summo Duce,
Che in vano in nulla parte mendicai,
Nè mai me fu gitato tanto pane
Che viver non potesse l'orbo e 'l cane.

LI

## 0 D E

Madone, omi da ben,
Faseve un puoc d'alnor.
Mandà zo al cantador
Un pez de baffa

Da unzerne la zaffa, 5

Mandà tuti un capon
Cum qualche luganon
E qualche lonza.

Deh fistola ve ponza,

Ve vegna l'angonaia,

Se de quel vin che smaja

No impi le zuche.

Su, fantesche mazuche,
Deh pota del schiantis,
Porta de quel che fis,
Be be be,

| Dighe agner o cavre        |    |
|----------------------------|----|
| A quist dal car triunfant  |    |
| Per voi pregarei el sant,  |    |
| Dighe san Biasi.           | 2  |
|                            |    |
| Done, m'avis asquasi       |    |
| Che daré qualche nia       |    |
| A quist biei fent che spia |    |
| Se manda zo                |    |
| Luganeghe de bo,           | 2  |
| Barsuole de porcel:        |    |
| Orsů, bochin me bel,       |    |
| Che stao a far?            |    |
| No ne fasé cantar          |    |
| De bant muo' babioi,       | 30 |
| Mandà zo de i capoi        |    |
| De le galline.             |    |
| Milli bone maitine         |    |
| Tutti possao aver,         |    |
| Madone, e voi misser       | 33 |
| E bona pasqua.             |    |
| Un fi a l'an ve nasca,     |    |
| In sanità allegreza        |    |
| E po nel Ciel ve dreza,    |    |
| Amen.                      |    |
|                            |    |
|                            |    |

## LII

# [1509]

| Fe' la bona usanza.    |    |
|------------------------|----|
| Misser Luvis Delfin:   |    |
| Daséne pan e vin       |    |
| Come se suol,          |    |
| Fase tirar el col      | 5  |
| A tre o 4 capon        |    |
| E qualche luganon      |    |
| Daséne a pres          |    |
| Un agnel rost, un les, |    |
| Dolce misser gratios,  | 10 |
| Magnific ulios,        |    |
| Ric e possent.         |    |
| So che no stimà nient  |    |
| Doi scatole de confet  |    |
| Doi oche, un barrilet  | 15 |
| Del vin negre:         |    |

| Schiantis, serave liegre,  |    |
|----------------------------|----|
| Se mandessá doi torte      |    |
| Se ghe n'è pite morte      |    |
| Doi de quelle.             | 20 |
| Zòzol e mortandelle,       |    |
| Bozolà e marzapan,         |    |
| Cussì na volta a l'an      |    |
| Se suol far quest.         |    |
| Dolce misser alnest,       | 25 |
| Daséne qualche nia,        |    |
| Perchè sta Epifania        |    |
| Volon triunfar.            |    |
| Volon impir el car         |    |
| De qualche companasec      | 30 |
| E sie capon marzasec       |    |
| E chilonega.               |    |
| Qualche mula bislonega     |    |
| M'avis ne serà dat         |    |
| Sei che no darè imbrat,    | 35 |
| Voi che se ric             |    |
| Misser bel magnific,       |    |
| Mandà zo ben adestre       |    |
| Se son lassame estre       |    |
| Se impiron la panza.       | 40 |
| Misser fe' la bona usanza. |    |

5

#### LIII

- Se tu giongessi mai, dolce opereta,
  In mano de colei che tanto adoro,
  La qual è uscita del celeste coro.
  A porgermi perdon l'abbi constrecta,
- Perchè la musa mia tanto imperfecta Non supplisse a cantar col suo lavoro Ma solo el feci per svegliar coloro Che più di me virtude hanno ristrecta.
- Ribomba el ciel, la terra, el mar ancora

  Del sublime splendor de Margarita 10

  E simelmente al tartareo confino;
- E questo el mio gran mal sempre ristora, S' el manca ben amando la mia vita Che moro per un angel Persicino.

#### LIV

Pensa ben, pensa s'el pensar se pole

De quel fato; nè fato oh tu 'l voi fare,

Lega te liga e pur lassi ligare,

Ahi scioco, non sciai quel che tu ti vole.

Degna ne è degna: como neve al sole Se guardi e guarda quel che poi guardare, De passo in passo non se ha a ganbiare Che questi non son quei cavai da nole. 5

Fallo ne fallo, i' non ti parlo nulla.

Che solo salerai in questo stato 10

A perder render l'osso e a la medulla.

Circa poi circa del intrar col pato

Che 'l gianni et le bellecce si transtulla (¹)

O ben o mal tu'l galderai dal lato.

Nè pensa el fin el fato 15
Che lepri doi al mio parer ha in cacia,
Guarda del meglio non perdi la tracia.

<sup>(1)</sup> Il cod. legge 'l giani, che potrebbe intendersi pel Gianni, il personaggio che si veniva preparando per la futura commedia dell'arte. Pensando però ad un riflesso grafico d'un difetto di pronunzia proprio ancor oggi di molti fra i vecchi, nel Veneto, si potrebbe sospettare un gli anni.

- O gran giudici trad ai vostri dan, Ungietu *sic* Lucifer e ti Caron, Queste tu ha far, storzi a riva el timon E voga zo a l'abis tut sti magnan,
- No vitu ch'i ne straza cum fa can?

  Que zoa preicar: che zoa perdon?

  El no gh'è pi giusticia, nè rason,

  I se la fa a so muò, chi à mal so dan.
- A vè ca se stenton d' invern d' istà, E lor va roncinand coi spalevier 10 E al trat de dré po a seon i mat pelà.
- I tosa bas, i ghi è boni barbier, S' i ne dis; martoriei. S' ai po falà, Avon le befe el dan, el gn'à piaser.
- Que critu là el bel pinsier 15 Nè dio, nè sent: nè spavent de la mort. Perzò fa luog ch'el diavol i port.

#### LVI

- O ben, lassane andar, el tut è gnent.

  A quel che ve vo dir quest'è un gran fat,
  Che un farà mal, usure e cent contrat
  A l'an; el dirà al preve in tut moment:
- Cum è possibel tegnirsel a ment?

  E quest tal fià me fa star stupefat.

  L'era za temp che ogni mes per pat

  La brigà zeva a dirghe el so piment.

- Ades mo pur se podessei scusar,

  Tuti la penz e penz infin de drė.

  E quent che la vergogna ghel fa far.
- No gh' è pi amor de Dio, l' è pers la fè, E perzò i dis ch' el mont se dè desfar; Bià chi arà fat ben al trat de drè.

5

#### LVII

- Fradel, el me recres di to dolor,

  Dio el sa che quan tu è mal, gnan mi n' è ben,

  Tu nol pensavi, e sie pur za da sen

  No tel diseva stu'l die far: tien cuor.
- L' om che non stima ha sempre la pezor,
  L' è el dianzol a fiarse in tel so sen,
  Tu cutavi pur esser a cà col sen.
  O quent chel ghe n'ingana quel amor.
- Mi al sé che son vignù da sti marcà, Que bisognava zir fotant el vent, 10 Sapiant ch' era content i tuo da cà.
- E la puta sbramosa, e i so parent Che a un cign vogiand le senro e fabricà (¹) Tuò su mo, che te val a dir: me pent?

Ascolta e tiente a ment: 15 Chi ha temp n'aspete temp, quest' è mo ver Che un porc pegre no magna mè [de] bon per.

<sup>(1)</sup> Sembra doversi leggere le senvo, le seuvoe, ma, comunque, rimane una parola sibillina.

## LVIII

- Quent bon pinsier fa l'om s' i zes a effet!
  Chi cerca roba, chi de farse onor,
  Chi cerca pas e chi star su l'amor,
  E chi cerca cazar per so delet.
- E tal fià l'om si ghen fa pi de set, E vuotu dir mo? chi ghe vees el cuor, No crere che del mont el fos segnor, Del tut el se trovas ben in asset.

- L'om pensa e Dio dispon que fa lug dir. Sel vales dir a boca e far a man, 10 Chi è quel trist che no poes salir?
- El piez è quest mo che chi à mal, so dan.

  Perzò l'om savi che non vuol perir

  Va drè i so buò e magna se l'ha pan.

  Deh Dio me dè el malan. 15
- Se me fabriche in ciel tor, nè cità, Perchè de rave e vesse è bon marcà.

ŏ

## LIX

Vale, patrona mia, che me ne vò
E lasso ogni mio ben ne le tue man,
Da te l'alma se parte el cor reman,
Pensa che senza te io murirò.

Ma vo che sapi che murir o no L'osse mie triste tue sempre saran, Nè mai da quel voler se muteran Nel qual fermo son stato in fin a mò.

Remante in pace che l' è gionto già
L' ora che forza m' è partir da te,
L' ora che del mio fin cason sarà.

Altro da te non non chiedo se non che
Tu che me struze che morir me fa
Tal ora te recorde de mia fè.

- Che se dirà di me a pruò la zent Quande sarei butà zo de quel crep? Ben se dirà che son un mat da cep Aver lassà per tousa el bel arment.
- In nom de dio e de tuti i sent

  Me parte de chilò e non da trep,

  Che quande del me caf arei fat strep

  E serei mort, alor serè content.
- Che non pos nè de dì, nè de not zir Se vade al scur o lus de la cresevola 10 Bater a l'us la no me vuol davrir.

- Mengolla, e t' ei nel cuor a muo' na pegola E ogni muo' tu vuos Trotol far morir Che son un pi bel fent de questa riegola. Nè bo, nè cavra o piegola 15
- Ei ubigà a nigun e son tut franc, Muore per qui tetoz to bianc(e) bianc.

## LXI

# FROTOLA

Stame tent, o compagnoi,
Che una trufola vuoi dir;
Stè, non ve volei partir,
Finchè n'ei dit quel che vuoi.
Stame tent, o compagnoi ecc. 5

Un vedel vin l'altra sera
Ala Cencia de Zucon;
Credi mo' per questa tera
Che la 'l fe saver a ognon,
Ent' un' ora el compagnon 10
Se levò su i so mazuoi.
Stame tent, o compagnoi ecc.

Po le tripe era si grasse,
Che le feva gola a tuti.

Et avanti le netasse,
La invidò i soi cognisciuti,
Da matina i fosse tuti
Goder seco qui bocoi.
Stame tent, o compagnoi ecc.

| Prima l'era quel taribol,    | 50 |
|------------------------------|----|
| Ser Antonio so eugna,        |    |
| Po' Jeroni da Andriol        |    |
| E Troian quel ser Batista.   |    |
| Tuti lori fo invidà          |    |
| A sti tai predit bocoi.      | 25 |
| Stame tent, o compagnoi ecc. |    |

E poi tal parechiamento
Noto a tuti fu de facto,
Tal che poi incontinento
Un consei fo preparato,
30
E di prender questo stato
Ognun stera muo' falcol.

Stame tent, o compagnoi ecc.

Fossen 5, tuti perfecti
A far questo tal consejo. 35
Questi fu sopra li ellecti,

El Bellot Bartholomio
E Capon quel ser Mathio.
Posti Consoi tuti doi.
Stame tent, o compagnoi ecc. 40

Pota, quasi che no dighe L'era anc Tofol de Col, Et Jeronimo d'Amigo, Cum la beca atorno el col.

| Consol grant l'era li sol.      | 45 |
|---------------------------------|----|
| E poi sopra tuti noi.           |    |
| Stame tent, o compagnoi ecc.    |    |
| L'one po' qual de Mien          |    |
| L'era po' quel da Mier,         |    |
| Quel Nostasi compagnon,         |    |
| Dove poi veder no veder,        | 50 |
| Fossen dentro da Spolon.        |    |
| E po' la si metesson            |    |
| Nostri orden da Baroi.          |    |
| Stame tent. o compagnoi ecc.    |    |
| Po' mandassen qui do ellecti    | 55 |
| A tignir la Cencia in baia.     |    |
| Zo che possiam qui tripeti      |    |
| Darghe presto la bataja         |    |
| Mai fu acorta de la baja,       |    |
| Pur zanzando cum lor doi.       | 60 |
| Stame tent, o compagnoi ecc.    |    |
| tout, o compagnation            |    |
| Et essendo alora il ponto       |    |
| Di posser tuor il vassello,     |    |
| Andò Jeroni a tuor il bronto,   |    |
| Posto sotto il suo mantello.    | 65 |
| Ciascadun fu drio cun ello,     |    |
| Ala guardia tuti noi.           |    |
| Stame tent, o compagnoi.        |    |
| Che una trufola vuoi dir;       |    |
| Stė, non ve volei partir        | 70 |
| Finchė n' ei dit quel che vuoi. |    |
|                                 |    |
|                                 |    |

| Oh si grave fu el lamento      |    |
|--------------------------------|----|
| De costor per tal novella,     |    |
| Per mia fè che la fu bella     |    |
| A lassarli in discontento.     | 75 |
| Oh si grave fu el lamento      |    |
| De costor per tal novella.     |    |
| Credi quando el vechiarello    |    |
| Despicar vit le so tripe,      |    |
| El fu drio senza mantello      | 80 |
| Et Jeroni quando el vite,      |    |
| Zo corendo cun gran fite       |    |
| Che parea propri un vento.     |    |
| Oh si grave fu el lamento ecc. | ٠  |
| Poi de facto fu cum ello       | 85 |
| Ser Nastasio cum un puto       |    |
| E ghe tossi lo piatello        |    |
| Poi fuzendo la da suoto        |    |
| E corendo il vechiarello       |    |
| Me perdi per esser lento.      | 90 |
| Oh si grave fu el lamento ecc. |    |
| Tornò poi dicto Jeroni         |    |
| E si tosse lo pignato,         |    |
| E catando San Poloni           |    |
| Si scampò su per Marcato,      | 95 |
| Tal ch' el pover desperato     |    |
| Restò tuto descontento.        |    |
| Oh si grave fu el lamento ecc. |    |
|                                |    |

|                                                     | 177 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Et andassemo al convito<br>Tuti noi in compagnia,   | 100 |
| Mai fu visto tal partito,                           |     |
| Tal goder, tal signoria.                            |     |
| Poi narrando tal folia  E dil gran suo discontento. |     |
| Oh si grave ecc.                                    | 105 |
| Si ch' el pover vechiarello                         |     |
| Cun la Cencia sua fiola,                            |     |
| Et il prete suo fratello                            |     |
| Che credean cun la gola,                            |     |
| Li predicti col Farello                             | 110 |
| Goder tuti in gran contento.                        |     |
| Oh si grave ecc.                                    |     |
| E di tal contraria sorte                            |     |
| Si n'andò da lo Rectore,                            |     |
| E dicevan: Misser forte,                            | 115 |
| Fati a muo' d'un bon signore,                       |     |
| N'è sta tolt nostro godere,                         |     |
| Dati a lor gran punimento.                          |     |
| Oh si grave ecc.                                    |     |

E cussi intese il Pretore

Si n'arisse il Compagnone.

# LXII

Die 28 aug. <sup>ti</sup> 1513. Ad Luciam ser Petri de C[avassico] Amicam.

Non te scusar, Lucia,

| Che l'ei vedù bel dret                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Pi volte lo despet                                                             |  |
| Che tu m'as fat.                                                               |  |
| Te par ch'el sea un at Vignant da quella bora, Tosa, fima là fora Per spiarte, |  |

5

| ·                     |    |
|-----------------------|----|
| E non voler degnarte  |    |
| De vegnir fin su l'us | 10 |
| A me mostrar quel mus |    |
| Si ulios:             |    |

Me fis segnal de cros
A vederte sì fiera;
Che maladeta ciera 15
Pur me fes!

| Né mai pur de qui vers<br>Veguir tu usse, tosa,<br>O che bella morosa<br>È mai questa!     | 20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tu m'as pur dat na cesta<br>De baie belle piena<br>E po' la Madalena,<br>To parona         |    |
| Zurant a la fe' bona  Che tu me amave fort.  Mo men son ben acort, *  Traditoraza.         | 25 |
| Deh tasi pur, cagnaza, Per ti mo, malladeta, Ghe n'ei una bareta De fistilli.              | 30 |
| A santi de' vignilli,<br>Questa val doi diner,<br>Fina Din moliner<br>E me cugnà           | 35 |
| Lor stes si m'à bara<br>Tignan la to rason,<br>Digant: ve su, minchion,<br>E daghe dentre! | 40 |

| me moiestava iort,             |    |
|--------------------------------|----|
| Che l'à pur bu gren tort,      |    |
| Per dio verasi.                |    |
|                                |    |
| Estre cason che asquasi        | 45 |
| Per ti mo, traditora,          |    |
| Non ei bu ben un'ora,          |    |
| Daspo' in qua.                 |    |
| Cha was formal plan            |    |
| Che mo fossel picà             | 50 |
| Amen che Dio el voles,         | 96 |
| Perchė me sente sfes           |    |
| Tuta la vita.                  |    |
| Deh te nasca la scita,         |    |
| L'è per grant stracadure       |    |
| E po' le grent paure           | 5  |
| Ch' ei abù.                    |    |
|                                |    |
| Quande che son vignù           |    |
| Qua zo per duniarte            |    |
| E ch'ei credù catarte          | 2  |
| T' es scampada.                | 6  |
| Deh tuo' almesch una spada,    |    |
| Non me far pi stentar,         |    |
| - Oza sito star pr to contact, |    |

Via prestamentre!

E me cugna pur sempre

Rivame d'amazar,

|                                                                                                 | 181 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Perchè sei lo me ventre<br>Si non puol pi tegnir<br>Quist grent, e ver martir<br>Che tu me das. | 65  |
| Ch'il porterave in pas Sta reba e quest dolor Che porte per to amor E ch'ei suffert.            | 70  |
| A dirlo mo sul dret<br>Tu m'as pur ben smata<br>E sempre calefă<br>A la pulita.                 | 7,5 |
| De/t pota de la scita, Almanco de qua indrie Fa un puoc come tu die Tu faras ben.               | 80  |
| Ch'el corpo de San Zen,<br>Se tu voras da fora<br>Che se tolone ancora,<br>Son content,         |     |
| Lassa pur dir la zent E frapar quel ch' i vuol. Ch' i se scavace el col. Da pocrisia.           | 85  |

# LXIII

# BARZELETA

| Viva Marc e i partesan       |    |
|------------------------------|----|
| Ch'à scazà lo Imperador      |    |
| E tent Duca e tent Segnor    |    |
| Via da Pava e dal Pavan.     |    |
| Viva Mare!                   | 5  |
| Co i Todesch senti che Marca |    |
| Gera rot dal camp franzos,   |    |
| I cudava senza barca         |    |
| Tuor Veniesia, si eri gros.  |    |
| E bià lor non fossi mos      | 10 |
| Per onor di galeman.         |    |
| Viva Mare!                   |    |
| El ven zo Lunard da Dresen   |    |
| A muo' un zus senza mandat,  |    |
| Pur digant ca se rendessen,  | 15 |
| Che bià noi ca gereon nat.   |    |
| El fu pres a muo'd'un gat    |    |
| E menà dai Venezian.         |    |
| Viva Mare!                   |    |

| I Todesch che era in vie       | 20 |
|--------------------------------|----|
| Per vegnir in vers a Pava,     |    |
| Co i senti dir: la è pigie,    |    |
| Pensa, frel, ch' i se magnava, |    |
| Quel ch'è stat i se pensava,   |    |
| De n'averla pi in le man.      | 25 |
| Viva Mare!                     |    |
| Stu gialdini qui Franzos       |    |
| E Spagiog e qui Vascon,        |    |
| Roma, Mantoa e Ferares         |    |
| E Todesch e Bregognon          | 30 |
| Grami noi che nascesson        |    |
| E fin qua magnon pur pan.      |    |
| Viva Mare!                     |    |
| I sitava i boletin             |    |
| Dentro in Pava manazand,       | 35 |
| Ch'el ziroe fina i putin       |    |
| Per el fil no se arendand:     |    |
| E noi sempre respondand        |    |
| Da farli, magnar a i can.      |    |
| Viva Mare!                     | 40 |
| I s'apresentò i Spagiog        |    |
| Al bastion per tuor el gat,    |    |
| Te sè dir menand el fuoc       |    |
| E fus mo chi fë i bie fat.     |    |
| Ch'el ghen fo mazà in tut trat | 45 |
| Da dosent de qui maran.        |    |
| Viva Marc!                     |    |

| Anc Franzos fe una buta      |    |
|------------------------------|----|
| Via gaiard coi so argument,  |    |
| Mo la no ghe ze pur suta     | 50 |
| Ch'el ne mori via da cent,   |    |
| I no trovò tradiment         |    |
| Da quel Sech e qui Bressan.  |    |
| Viva Maret                   |    |
| El ven zo qui magna sonza    | 55 |
| Tuò pur su coi so lanzon     |    |
| Che mo la fistola i ponza    |    |
| Ca no se dà che i sea bon.   |    |
| Co i senti qui naranzon      |    |
| E lor volta a l'altra man.   | 60 |
| Viva Mare!                   |    |
| I Talian n'à volest gat,     |    |
| E bià lor fossei sta via.    |    |
| Que pensavri, povri mat.     |    |
| De guagnar cun sta zenia.    | 65 |
| No sai che la Signoria       |    |
| Gera per dar el malan?       |    |
| Viva Mare!                   |    |
| Tuò su el guagn, o Ferares.  |    |
| Che t'è fat de sto marca,    | 70 |
| Tu fei cont ch'ei te rendes  |    |
| El Polesen sta getà,         |    |
| E de grazia l'es lassà       |    |
| Cun vergogna, e to gran dan. |    |
| Viva Marc.                   | 75 |

| O Mantoan de ti non crig        |     |
|---------------------------------|-----|
| Tut el mont sa cum la va.       |     |
| Tu eri pur za nostre amig,      |     |
| Che desgrazia t'ha mena,        |     |
| T'era mei a star a cà,          | 80  |
| Che vignerne in te le man.      |     |
| Viva Marc.                      |     |
| O ti, Papa, che intendes        |     |
| Di Todesch ch'era parti,        |     |
| Dimme un puoc che destu al mes  | 85  |
| De nouela, o grame ti,          |     |
| Che'l t'era mieg in quel di     |     |
| No auer vist me Vinitian.       |     |
| Viva Marc.                      |     |
| O ti, Franza, che acquista      | 90  |
| Tent biei luog per traditor,    |     |
| Tu eri za da i mont passa       |     |
| Per triunfar d'un bel onor,     |     |
| L'è parti lo imperador          |     |
| E ti aspeti mo el malan.        | 95  |
| Viva Mare!                      |     |
| O ti, Spagna, ch' e' segnor     |     |
| Per san Marc d'un sì bel stà,   |     |
| Cum t'à poest sufrir el cuor    |     |
| Rebellar per tre cità?          | 100 |
| No te hai dit chi le ha comprà, |     |
| Tu n'ė fuora, va pur piau.      |     |
| Viva Mare!                      |     |
|                                 |     |

| Per cert l'è pur sta un gran dir    |     |
|-------------------------------------|-----|
| Che tent Re, Duca e Signor          | 105 |
| N' eba bu me tant ardir             |     |
| De apizarse, o vil de cuor,         |     |
| Chi meriteroe el stridor            |     |
| Vaghe pur chi è sac de pan.         |     |
| Viva Mare!                          | 110 |
| O s' i aves bu zent fidà            |     |
| Quan foestà rot da Franzos,         |     |
| Tu aroe vist una taià,              |     |
| Che me pi fo in sti paes.           |     |
| Ma qui traditor pales               | 115 |
| Sassinò no' Talian,                 |     |
| Viva Mare!                          |     |
| L'è chi pensa pel el miei           |     |
| Ch' el se ha cors quel ch' è passà, |     |
| Per cognoscer i rebiei              | 120 |
| E quig ch'à marz el figà.           |     |
| Da qua indrie saron pi a cà         |     |
| E sto mal ne serà san:              |     |
| Viva Mare!                          |     |
| L'è passà tut el spavent,           | 125 |
| Spiero in Dio che dè uignir,        |     |
| Se le profecie d'i sent             |     |
| Una volta se dė impir,              |     |
| Tut canta éute a dir                |     |
| Che Marc slargherà le man.          | 130 |
| Viva Mare!                          |     |

Salutatio Do-

### LXIV

# FAVOLA PASTORALE

IN LINGUA VILLANESCA

## Interlocutori

pastori Un pelicano e un orso

## Eleo

mini Potestatis De Cividal e tut el so destret, Dio ve salve e mantiena san cent' anni In zoja e festa, e po' seao benedet. E voi misser che n'he cava d'affanni Salutatio Do-5 mini Vicarii. Col vostre zudigar e just e net, Dio ve mantiena gras, bel e toront Aric e san per fin che dura el mont. E voi Madona, dona Peserina, Salutatio pro mulieribus et Seão la benvegnuda in sti confin. 10 civibus.

Misser lo Podesta e Capitani

Cun questa compagnia si piligrina Che non ha par al mont, per dio divin.

|              | E voi, matrone, e po' chi a la cusina   |    |
|--------------|-----------------------------------------|----|
|              | Atent, e voi ancor mie citadin,         |    |
|              | Dio ve dia pas e festa a tuti quent     | 15 |
|              | Alegreza e piaser come al present.      |    |
| Mi           | sericordia! l'è di agn ben sie,         |    |
|              | Al tempo de misser Luis Dolfin,         |    |
|              | Che non son sta qua su, per la me fè.   |    |
|              | Vardà come va el mont, se l'è a le fin! | 20 |
|              | Eve un compagn (no se pi la che l'e)    |    |
|              | Che strangossà a muo' un puover mischin |    |
|              | Sun quest palaz, d'amor e puoc cervel   |    |
|              | Al temp che i cadorin de via el castel. |    |
| Dai          | rdonàme Missier e voi Madona.           | 25 |
| <b>1</b> (1) | Queste feste d'ades è un temp perdù;    | 20 |
|              | Me sa che queste pive pi non sona       |    |
|              | Come solea sonar el turturu;            |    |
|              | O' è le donzelle che fea de parsona,    |    |
|              | Cun veste d'or, de seda e de velù,      | 30 |
|              | Ballant Zoios, Rosina e Lionciei        | 90 |
|              | Coi so moros? ond' è pì sti donziei?    |    |
|              | ·                                       |    |
| Me           | e par che pi no cognosce nisun;         |    |
|              | Creze l'è mort la mità de la zent;      |    |
|              | Onde è pi tante torce, tante lun,       | 35 |
|              | Tante colacion, tanti bie fent?         |    |
|              | Tanti boi bozolà, confet a grun         |    |
|              | E zucre che schiopava sot i dent?       |    |
|              | Onde è la carità, onde l'amor,          |    |
|              | Che baleon come fardiei e suor?         | 40 |

Vo' andar cercant se podesse catar
Filetic me compagn, che romagni
Sun quest palaz, minchion, per trop amar
Che l'è di agn ben sie'e fuorsi pi.
Se 'l cate mort, al farè soterar;
Ma creze pur ancora che 'l sea vi,
Perchè me par che zè he oldi dir
Che un ver amore mai non po' morir.

#### Filetico

- Po'! hoi-mo dormi? o sone gambià
  Eh! son pur mi: a che voi star si in sen 50
  Benchè sea frant, come s'aves tibià.
- Che zent è questa? e creze ben dasen Che son stà tramudà da un luoc a l'altre Per cantament, o son manco de sen.
- E zirei tant per coi, per bosc, per saltre Che insirei del truoi del mazaruol: E saverè se son 'n sto mont o l' altre,

- Le gambe, i piè, el col, i braz, me duol Da stancheza, fastidi, e ogni mal, E quest hei per amar chi mal me vuol. 60
- E son pur sul palaz da Cividal: Queste è le feriade, quela è la porta, Questa è la salla, e quel el Tribunal.

| E, me par, ne cognosce qualchedun  Ma (l)e barbe ei cavei bianc me desconforta.                                         | 65 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Che vol dir quest vistir tuti de brun?  O Eleo me fardel, che è [stat] de ti, Che non te vede cun quist altre in grun?  |    |
| Se te catasse eh! me par così a mi,<br>Che tu me conterà a la bella neta<br>Che zent è questa, e se son mort o vi.      | 70 |
| Eleo                                                                                                                    |    |
| Me par ch'eba senti de qua a la dreta<br>Un che chiama: O Eleo utu vignir?<br>Che 'l zlron a catar, Silvan? Si, aspeta, | 75 |
| Che una novella inent e te vuoi dir:<br>Saravel Filetic che per amor,<br>El romagni qua su e vos morir.                 |    |
| Al temp che vegnì zò lo Imperador<br>Seant qua su missier Lovis Dolfin.<br>Che se faseva festa e grant onor?            | 80 |
| Andonse a sconder vilò drie quel pin                                                                                    |    |

E stason a scoltar che 'l va disant: Se d'amor se lamenta, l'è el in fin.

## Filetico

| O traditora! tu es ben ti cason, Che m'arecorde ades di boi di sant.                                                        | 88  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ohimè crudel, tu n'avi zê rason<br>De farme strangossar sun quest palaz<br>E star chilò mi sol senza nisun!                 | 90  |
| Almanco no m'avesse dat impaz<br>Tanti omi, tante done, e tante pive,<br>Perchè dormant e men steve in solaz.               |     |
| E me pareva cert che fosse vive<br>Doe belle ninfe, e che me acarezasse,<br>Metant-me in caf garlande de olive.             | 95  |
| Bià chi muor al temp ch'i è in le fasse,<br>Che i no prova i fastidi e grent dolor,<br>Come prova color che va in le casse, |     |
| Chi per puochi diner, chi per laor,<br>Chi de fardiei, chi fie, e chi de fioi:<br>E mi he fastidi sol per trop amor.        | 100 |
|                                                                                                                             |     |

## Eleo

O Silvan fardel, satu zò che voi?

Che zone fora, e reprehendèrlo un puoc

De quel che se lamenta: el toca a noi. 105

| Dio te sal | ve, Fileti | ic: que | st è a | al luo | С     |    |
|------------|------------|---------|--------|--------|-------|----|
| Che in     | dormenzà   | chilò   | siec : | agn t  | ha st | at |
| Senza      | lagne, e   | fastidi | semp   | re in  | zuoc  | ,  |

E sì par te lamente come un mat E come desperà, fra questa zent, Tu vas cridant co' stu fos un tosat.

110

Lassa dolerse a chi ha vegià in quist temp Che mai no ha sapù che sea un ben Per vere, carestie, e per mal temp.

### Filetico

Doh! Eleo fardel sta un puo' qua frem 115 E dime zò ch'è stat a pont, a pont, In questo mez che int'he dormi si ben:

Che me par cert che'l sea a le fin del mont, Sì me'a vardarve si turbà in le ciere Sì sëo vechii, magre, e mal in pont. 120

Ste femene che zeva così altiere, Me par, no le cognosse : oh che arlevada De donzellete! le par si liziere!

#### Eleo

Tu vas pur fora de la cariada, 125 E no se diè dir villania a nesun: Varda che non te serà comportada.

El viver de quest mont è come un fum; No l'è pì qua el Dolfin, no l'è pì al Leze; Che a quel temp harëon tuti [come] un.

#### Filetico

L'è altre viver ades: a la fè al creze: 130 E si me acorze ades in asei at, Che queste done no me par da meze.

Mo'lassun andar quest'zè che l'è fat:

Da po'quela taiada de Cadore,

Te preghe, tu me dighe quel ch'è stat. 135

#### Eleo

Filetico me bel, vorà doi ore A dirte quel ch'è intravegnù da nuo' Dentre da Cividal, in fra ste tore.

A' sie de lai del cinquecent e nuo'
Intrà lo Imperador, e no fu fal,
In questa puovra terra, e non fu puo',

Cun quindes mille fant, tra pè e caval,
Arma de fer, e cun divise e foze
Da ros, e vert, e negre, bianche e zal,

Sonant tamburli co's'i zes a noze, 145 Gnachere, tombre, e [tant] altre instrument, Cridant: Imperio, quelle so zent soze.

| No feva vituaria në forment,<br>I vigni me'per bere e per magnar,<br>Che a Feltre no i catava pi nïent.               | 150 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Credè ben cert che i eva milli car<br>De polver, de ballote, e artelarie,<br>De pont, gardiz, e gorz, e altre repar:  |     |
| Molin, fosine, barche e ostarie,<br>Formai, smalz e nove da far craut,<br>Badil, sapoï, e altre fantasie.             | 155 |
| Po'mille todeschine da far praut<br>Belle de faza, e sporche i vestiment<br>Steva cun qui todesch e cun qui zaut.     |     |
| Noi poveret! e batëon i dent,<br>E si no l'era fret, ma per paura<br>De quella burta, sporca e strania zent.          | 160 |
| Parëon tuti mort da sepoltura<br>E stasëon co'fa i sorz sot le gate,<br>E del magnar faseon na vita scura.            | 165 |
| Quan che me pense me vien le zavate,<br>Che i nostri boi soldà cun puoc cervel<br>Scampà via propri come fa schirate. |     |
| E si lassà missier Jacon Cabriel<br>Che fu po'fat preson, e zè in Premier,<br>Donde che a quasi el ghen lassà la pel. | 170 |

| Lasse pensar a ti cun che pinsier<br>Stasëon sot, vedant magnar el nostre<br>A cotal zent, ch'era mezi zudier.              |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Non ne valeva zè a dir paternostre,<br>Perchè i voleva lor magnar e bere,<br>Po'ne fea far tessare col ingiostre.           | 175 |
| Credi, fardel, ch'i ne sgorla le pere:  La car, formai, e po'el forment  Ghe daësson senza calvea e stadiere.               | 180 |
| Le piegore, le vache, e $i$ altre arment,<br>Tafat g $h$ en zè senza dener, debant,<br>E piez che ancora le caneve al sent. |     |
| No sè qual fosse sta cossì bon sant<br>Che n'aves biastemà e maladì<br>San Marc, lo Imperador, e tutti quant!               | 185 |
| E quan che 'l Diavol vuse, pur un di<br>Costor montà tuti quent a caval<br>E, bel piovant, de qua si se partì;              |     |
| Perchè i senti sachezar Seraval<br>Dai Cors, missier Zancont, e dai Spagnoi,<br>E dai villan, ch'arà fat asè mal:           | 190 |
| Po'vigni un mes, che per fina i fioi<br>I pare e tuti s'era rebiei,                                                         | 10- |
| Ch' i ne volea magnar, a muo' rofioi.                                                                                       | 195 |

| S | t'aves | vedü   | donzelle  | eun    | dongie    | i         |      |
|---|--------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|------|
|   | Scam   | par cl | i'n qua,  | chi 'ı | n la, chi | dentre, e | fora |
|   | Pianz  | ant tr | iti a una | vos    | come f    | ardiei!   |      |

- Chi portava caldiera, e chi farsora,
  Scampant fuora per le porte a bel maz,
  200
  Ti t'arè dit: el mont va sot e sora!
- Ogniun scampava coi carnier al braz Con un puoc de pan dentre, senza vin Che propri se parea qui de Lavaz.
- Chi in vers Alpac, chi in Agort, chi al Feltrin, 205 Chi ai mont, chi in bosch, ognun zeva in traves Stentant la vita soa come mischin.
- E po'a' ventiquatro de quel mes,

  Missier Zancont a nome de San Marc

  Intrà in la terra, che ghe fu conces,

  210
- Cun una squadra de villai cun are E freze, partesane, ronc, spontoi, Cridant si fort, ch'ognun ghe feva larc.
- I aveva svoïta tuti i saccoi: (¹)

  Noi poveret gh'i cognesson impir

  Nent che vers Feltre i pëas al truoi.

<sup>(1)</sup> Nell'autografo è scritto, per una svista facilmente spiegabile, carnier in luogo di saccoi, sacconi. La emendazione è del prof. Pellegrini.

| Quest è | nïent a q  | uel che | te | voi dir:   |
|---------|------------|---------|----|------------|
| I pea   | Feltre, la | Scalla  | е  | Castelnno' |
| E no    | so quent   | Todesch | i  | fe' morir. |

Per tal legreza in piaza fu fat fuo', 220 E tornesson tuti quent a la Terra Cun stente e cun fadighe fuor de muo'.

No credëon che mai pi fosse vera Ch' avëon le forteze e tuti i pas: Missier Zancont e Perot Cors ghen era: 225

E credëon che sempre fosse pas, E da legreza osanna canteon; Ch'el serà dolentrà un cuor de sas,

Se me' de quala te vignì su un, Che dis, che tut quant Feltre i sachezava 230 E che i mazava tutti a un a un.

Alor chi pi podeva pi scampava

Con le so done per servar lo onor;

E la roba e i dener si se lassava.

Missier Zancont vin su cun gran furor 235
Disant voler star fort in sta cità:
Po'el scampa via, che tu dirave el muor:

Noi poveret muo' mosche senza ca'

E sen romagnesson gram e dolent,

Senza socors e senza Podesta. 240

- La matina se fe' providiment,

  Ben a bonora ente 'l cantar di gai,

  Per no ne romagnir gram e dolent.
- E a Feltre mandesson quatro cavaí, Chè bon l'è a provveder quan che bisogna, 245 Quai fu acceptà per boni imperiai.
- No l'era temp da gratarse la rogna: E quest fu a cinch d'aost, se no me ingani, Che prigol scampesson senza vergogna.
- E ne fu mandà sol un Capitani, 250 Che avea inom missier Batista Pelos Cun ot o dies balistier mantöani.
- Costi de fat ne fë meter le cros Su la bareta, et altre sul pïet A la todescha, mez zal e mez ros. 255
- E quan che comenzà po' a vignir fret, Al temp che'l camp de Padoa se levava, Credi che'l steva ente le arme stret.
- E col senti po'la bolp che baiava, El tus su i tap, fardel, per n'esser cot: 260 Che altramente far no' i bisognava.
- Che co'l fu de novembre ai vinti ot L'intra missier Luise Mocinigo, (Se'l lo catava el ghe deva un sbarlot)

| Che a questa terra l'è sta bon amigo,<br>L'è stat nostre paron, e nostre pare,<br>E'l ne ha portà pi amor de quel che digo. | 265 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L'è om de justicia, l'è nemic dei lare.<br>O grami noi se'l no fosse sta el,                                                |     |
| Che n'avesson ne mantiei ne tabare.                                                                                         | 270 |
| Mo' i so soldà ne fe' sudar al pel;<br>E un so favorit po' da la Mota<br>Ne smondià fort de carne de porcel.                |     |
| Po' vegni un podestà cum na gran frota<br>De Cors, che a quasi ne volea sforzar:<br>El pan e 'l vin volea senza negota.     | 275 |
| E noi se cognesson tut quent levar<br>In arme; e lori se zé po' a scondre<br>Quan che i ne vit e co' i senti sonar:         |     |
| Nessun de lor no ne volsa arespondre,<br>Perchè i vedeva cum' zeva la trama;<br>Nè pan nè vin pi volesson refondre.         | 280 |
| El vegni po' da Feltre sù una fama<br>Che a Castelnuovo e se feva bataia;<br>E po' la sera Feltre si fa in fiamma.          | 285 |
| El feva un [tal] lugor, muo' un fuo' de paia,<br>Che a recordarme se me crepa el cuor,<br>E chi no ghe doles serà canaia.   |     |

| E noi per mantignir al nostre onor,<br>Quan che i soldà de San Marc fu parti<br>De compagnïa col Provedador,                 | 290 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Da gran fastidi no podëon pi,<br>Chè l' avëon l' exempio inent i ugi,<br>Chè l' era not e lusea come di;                     |     |
| A zò che no' ne magnas i pedugi, A zò che la cità no se brusasse, E a zò che no se fes pi tanti mugi,                        | 295 |
| Tuta la zent par se deliberasse<br>De dar la Terra via, ch' aveon bu imprest<br>Dal nostre Provedador nent ch'el s' andasse. | 300 |
| E a tre de lui del dies sapi fu quest<br>Ch'i avi questa cità da po'disnar;<br>E grami noi se n'arëon si prest.              |     |
| I era vegnù se me' per sachezar,<br>Taiarne a peze, e farne grami asei;<br>Po' Cividal i ne volea brusar:                    | 305 |
| Cun lor ghen era no sè quant rebiei,<br>Che i smorzà asei e no i lassa fer mal:<br>Vardà, se ogni cossa è per al miei!       |     |
| O pover ti! o pover Cividal,<br>Se la zeva a ballote di visin!                                                               | 310 |

No voi dir pì, chè non vorà dir mal.

| Missier Zan Diedo, e si assaltà la terra:<br>Zan Fort, el Sbruoiavaca e i Cadorin,                                    | 315 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| E con'na turba de villai in schiera<br>Manazant sen vigni fin sot le mure;<br>E qua se comenzà na crudel vera.        |     |
| Noi dentre, che avëon le teste dure<br>E che se acorzesson quel ch'i voleva,<br>Provedesson de scampar le sagure.     | 320 |
| Su per le mure tuti lor diseva<br>Ch'i voleva le femene e i diner,<br>L'arzent, et amazarne, s'i podeva.              | -   |
| Alora tuti quant fê un cuor de fer,<br>E se deliberà far ogni mal<br>Per sparagnar lo onor cum el so aver.            | 325 |
| S' t' aves alor vedù tut Cividal<br>D' un cuor, e d' un voler, e d' un amor!<br>Pareva propri tuti zesse al bal.      | 330 |
| I Todesch steva tuti su le tor,<br>E spes li avisitava el Litestagn,<br>Che ne fu bon patron e deffensor.             |     |
| Te sè dir, ch' ai fe' mostrar i calcagn,<br>E scampar tutti vers de Cadepont,<br>Che no scampa le mosche si dai ragn. | 335 |
|                                                                                                                       |     |

| E pur questa canaia un di fe' front.<br>Che fu al di de San Lorenz da Ost,<br>Che sot le mure i faësson far cont.             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Costor, co'i vit cossi, i tus su tost,<br>E comenzà sachezar el paës,<br>E di nostre vediei far les e rost.                   | 340 |
| Po' vegni el Mozenic, bon e cortes,<br>E domandà la terra e no i dener,<br>Chè a domandar cossi ghera conces:                 | 345 |
| E pur inent che 'l la podesse aver<br>El sen cogni combater tuta not,<br>Chè i Todesch e i rebiei eva poder.                  |     |
| Po'la matina tuti si fu cot,<br>Che'l Zitol da Perosa coi so fent<br>Intrava per i bus, ch'era sta rot.                       | 350 |
| El Lietestagn fe' prest provediment:<br>El sen zé fora, e sì se fe' preson,<br>Per consalvar la roba con la zent.             |     |
| Altre Provedador no voleon<br>Che'l Mozenic, a scampar quella volta:<br>Crede che Dio el mandas, nostre paron.                | 355 |
| E questa fu, fardel, la sexta volta<br>A vint de avost del cinquecent e dies,<br>Che fu assei piez che n' è a pagar la colta. | 360 |

| Pensant, me caie asquas lonc e destes,<br>De quel che intravegni zò a Castelnuo'                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del cinquecent e undes, de quel mes.                                                                              |
| 'Na compagnia de zoven de quest luo'<br>Fu tuti mort da' Todesch e Franzos:<br>E chi ghen fu cason fossel un lo'. |

Filetic, favellar quas pi no pos, Si sone magre da dolor e aflit Per un che ilò lassà la pel e i os.

Agnon qua si scampava, co' fa i pit 370 Quan che i ve' el limbios, per tal novella: El Proedador n'avi ai calcagn i pit.

365

Pareva se zugas a la burella:

I citadin andava intor intor

Per questa povra Terra vedoëlla. 375

Vigni po' in sù un smari senza color,

Disant che'l camp era zont sul feltrin,

E che i vigniva qua cun gran furor;

E che i voleva tuti i citadin
A fuoc e fer, con la cità e castel,
Che no ne scamperà nè bot ne spin:

Alora bisognà aver cervel:

E in un subit fu fat provisïon,
Tuti a'na vos e no sot un mantel.

| E così a quel camp se rendesson,<br>Che era ben dies milli boi Lanzchenech:<br>S'i fos vegnù, no foesson qua nesun.       | 385 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I ne mandà [qua su] un missier Heubech<br>Per Capitani e per Provedador,<br>Che mai non fu se non cun caure e bech.       | 390 |
| A vinti ot d'aost fu tal laor,<br>Che 'l sen vigni credant star sempre mai<br>Per nostre Capitani e guernador.            |     |
| Po'vine quatro cent boni cavai,<br>Cun el Vitel, de zent armade e scorte;<br>E qua à chiapà i Todesch sot i tamai.        | 395 |
| Perché i n'arsaltà come zent morte;<br>E si savi costor tant ben frapar,<br>Che a meza not e ghe fu avert le porte.       |     |
| A vintisiè de otore, a no falar,<br>Se n'azonzi costù, che fè tant mal,<br>Che in quel an non se put pì semenar.          | 400 |
| Credi, che 'l ingrassà ben el caval<br>Per puochi di che 'l sen stasì chilò:<br>La fava, e 'l forment, tut sen zè al bal. | 405 |
| Me par propri cum ti star in filò,                                                                                        |     |

E te vo'dir al tut, a la fè bona: Ascolta un puoc, no te partir de ilò.

| Vilò ghen era Zampäol Manfron<br>E fantaria asei, armada e bona.                                                      | 410 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Se'l fos calá tuta Allemagna a un grun,<br>N'arave tolt quel pas, s'i aves voiù<br>Combater e star fort da compagnon. |     |
| Ma che bisogna dir? co' i avi abù<br>El Castel de Cadore, qui Todesch<br>I pea cuor, co' s' i aves beù;               | 415 |
| E una matina ben passudi e fresch<br>I se parti, te sè dir, in tre part.<br>E da nent i meti i pì manesch;            | 420 |
| E po'se callà zò con na bel art,<br>E si ghe tus el pas cun un gran cuor,<br>E po'amazà di fent una gran part.        |     |
| Crede che ancora ades i cavai cor<br>De Zanpäol Monfron, e i stradïot<br>No i vit pur un Todesch: vardà che onor!     | 425 |
| El vignì qua; e com' fu meza not<br>Tuti se empì de roba le sachete,<br>E po' sen scampa via, se i no fu zot.         |     |
| Costor se callà zò cole zent strete,<br>Credant pur esser sempre ale man:<br>Che s'i eva contrast, i era cevete.      | 430 |

Satu donde ch' è 'l pas de la Gardona?

| Come i fu da la terra un puoc lontan,<br>I se acampà villò, per esser scur;<br>E noi ghe cognesson mandar del pan.    | 435 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Po' i ordena che fos bica zò i mur<br>De tut quant el castel e de la terra,<br>Per zir po' dentre e fora pi segur.    |     |
| Ma co'i senti per spie <i>in</i> quela sera<br>Del Griti, e po' de Zampaol Baion,<br>E de la fantaria armada e fiera, | 440 |
| E'l Contarin, e Ludovic Rongon. * Co' le so zente d'arme a la pianura Vegnir vers Seraval con el picon:               |     |
| I sen levà la matina a bonora<br>Senza sonar tombrete e tamburlin,<br>E si tusse su i maz, che no i vit l'ora.        | 445 |
| I andè fina sun quel di Cadorin,<br>Brusant le case e ville, per despet<br>Che no i eva sul camp ne pan ne vin.       | 450 |
| Co' i fu parti quella matina net,<br>Zan Fort se presentà in Campedel<br>Cum la so compagnia, tuti quent fret.        |     |
| E noi ghe verzesson po' el portel,<br>Perché i vigneva a inom de San Marc;<br>E si ghe daseson anche 'l castel.       | 455 |
|                                                                                                                       |     |

| Te sè da dir che stasëon a larc,<br>Ché tuti era scampà per gran paura:<br>Da un om a l'altre t'arà trat un arc.               |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Oldi po' zò che vusse la sagura:  Aveon scampa tent fistidi e malan, Nè pi da nessun vers aveon paura;                         | 460 |
| El vignì su el camp venizïan<br>Tut quant, e si stè tant in questa val,<br>Che da po' in qua seon mezi mort da fan.            | 465 |
| O quanti ghe n'è zu a l'ospedal<br>Per queste verre! e quanti è fat aric,<br>Che non aveva al mont pur un bocal!               |     |
| De viver pì in quest mont ne dará un fic,<br>Chè no se vì quan che no s' ha dener:<br>E piez, chi non ghe n'ha non ha un amic. | 470 |

### Filetico

Eleo fardel, se tu m'ha dit al ver, E malladisse tuti quant color, Che me ha dessedà ente 'l bel dormir.

Che m'atu dit, che muore dal dolor?

E si no son sta là, co' ti è sta ti,

Che no sei co' t' ha sanc, pel, nè color!

#### Eleo

Bëå chi a quest temp non n'è stat vi!

Chi ha vivest in pas, e è mort content!

Che ades, quanti ghen muor, no i muor così. 480

Chi è stat a ste verre, e α l'altre zent, Tuti se l'ha pëada, credil cert, E nessun spere mai rivar ai cent.

Mo' ti, che t'as dormi in quest desert Senza fastidi e senza passïon, 485 Tu viveras mili agn; chè 'l veghe apert.

#### Filetico

Lasson zir un puoc tante strussïon De verre, de soldà, de carestie, Che no fa star aliegre mai nesun,

Meton un puo' al zanzar sun altre vie: 490 Che ghe n'è stat po' de la me morosa, Che no la veghe, e in qua e in là pur spie?

#### Eleo

Al me recres a dirte cotal cossa. Che l'ha scampà quan che vin i Todesch, E mai n'ha parest la povera tosa. 495 Se dis che un Fauno de là su manesch Ghe dè de zafa, e per forza la tien Per so ninfa e so sposa in quel bosch fresch.

#### Filetico

- Oimé! che ditu? e creze ben da sen! Vaten con Dio, fardel, lasseme star, 500 Che mai pi in quest mont spere aver ben.
- E costor po', che se vol lamentar De verre, carestie, peste e soldà, Per la me fè, no i sa che cossa è amar.
- O Dio! oimė, oimė! che crudelta! 505 Che d'un sudor ben fret tut quent me bagne, E quest è 'l premi de me fidelta!
- Al me confort no bisogna lesagne:

  Ma su in quei bosch me vo' zir a mazar!

  Azò se diga ch' he bu puoche lagne!

  510
- O spada, quanti ghe n'has fat andar Donde che mai no ghen torna nesun! Ades mo el toca a mi: che statu a far?

#### Silvano

Eleo, sta su prest, viéstite, andon:

Chè hei senti che se vol desperar 515

Filetich, che sen anderà a muo' un fum.

E vuo' che'l zone un puoc a confortar. Che fuos ben tornerà la so morosa: Sempre fin a la mort se die sperar,

E chi se amaza mai pi sperar possa.

520

Filetico vada verso el bosco con la spada trata, li pastori lo seguita. Ense (sic) de uno altro bosco uno orso, e vada a torno el palazo: poi si mostra un poco un omo salvatico, e torna indrieto in bosco; e poi ven fora cum uno bastone uno Fauno cum spada e brochier, la Ninfa cum arco e freze, e uno pelicano cum dardi: e vanno per cazar l'orso. E vedendo Filetico tal zente, e Chiara sua Ninfa, dice verso el fauno

### Filetico

Sacrato Fauno, fate un puoc in qua:
Sta Ninfa è mea, e si te'l vo' provar.
Che l'è asquas siech agn che l'ha scampà.
Per verre, dighe, e no per puoc amar.
Ades regrazie Dio ch'ela l'è qua, 525
Che mai pi no la pensave catar.
Però lasela a mi, per lo to miei:
Contentate: tu l'as tegnuda asei.

#### Fauno

Vaten, che tu ne menti per la gola,

Pastor da puoc: ti par questa donzela 530

De star cun un pastor? te par fïola

De andar cun capre, come vedoëla?

Io ne ho lassate assai per costei sola, Qual tengo per mia Ninfa e mia sorela. Nè per questo cun ti vo'litigare, Se no a spada per spada, se'l voi fare.

## Filetico

Or so al combater, Fauno, son content,
E me confide sol perchè t'has tort;
E no combaterave per nïent,
Se la justicia no me des confort:
Quel che vadagna, abi quest a ment,
Sea soa la Ninfa, e l'altre sëa mort;
E, senza litigar, spazeron prest;
Mo vuo'che i to compagn contente a quest.

## Selvagnio

Non temer, o pastor, alcun soperchio,

Nè che per noi te sia fato alcun torto.

Can le mie man io vi vo' far un cerchio,

E quel che scampa fuora, quel sia morto;

Quel che dentro riman, quel sia al coperchio

Di questa Ninfa e sua speme e conforto.

Ma, prima che le spade trati fuore, (1)

Vo' intendre a qual di voi più porta amore.

535

<sup>(1)</sup> Veramente il cod. legge cavati invece del trati, suggerito dal prof. Pellegrini in omaggio alle leggi della metrica.

Ninfa, se'l ti piace schivar el male

E un di questi scampare da la morte,
Dà el tuo judizio, e niun se ara per male,
A qual de lor amor più tu ghe porte:
E non pensar più su, se te ne cale,
Ma dilo presto, senza butar sorte:
Che ogni dona ha in si cotale vicio,
Che con' più pensa fa pezor judicio.

560

### Ninfa

Per niente tal sentenzia far io volio,

Chè tuti do amo, e si li porto amore;

E se uno ha male e altro ancor, mi dolio,

E l'un e l'altro sempre porto in core:

Se un lazio astringo, e che l'altro dissollo, 565

Mi serà gran vergogna e disonore.

Ma ve': se tuti do si vol unire,

E sempre a tuti do volio servire.

## Selvaggio

Per ben de l'un e l'altro tal sentenzia

Non volio per nïente che sia scripta: 570

Da te, madona, or io prendo licenzia,

E dolmi l'un di lor perda la vita:

E tu po'ne farai la penitenzia,

Perchè cason ne sei, se Dio n'aita.

Al mondo prima e po'a l'infernal duolo: 575

Chè una dona diè aver se no un om solo.

Or su: al ferir ognun di vui si meta
Con la condiction, ch'è dita prima:
Noi sen staremo qui a la vedeta,
Aciò non sia interroto vostra scrima.

La Ninfa starà lì così soleta,
Perchè de l'un e l'altro fa gran stima:
E qual serà de voi el vincitore
Quel sia suo sposo, e quel serà el suo amore.

Po'combata el pastor a spada e martello, e 'l fauno a spada e bruchier: poi el pastor piglie la spada al fauno e quello occide cun el cortello: poi morto parla cossì el Salvatico:

## Selvaggio

La Ninfa è tua, o valente pastore,

E questo corpo è nostro, ch' è qui morto;

E di tal cossa certo ho gran dolore,

Ma cossì intravien a chi ha el torto.

Se zà tu fosti tu el suo primo amore,

L'ultimo ancor serai; e ti conforto

Che tu ten vadi, e non mi star più a presso:

Se no romperò el pato ch' i' ho promesso.

Si parta presto (il pastore) e vegna verso la Ninfa qual a lui parla:

## Ninfa

Pastor, son tua: a te solo mi rendo,

E ti ringrazio d'l omicidio fato;

Nè maï più da te partir mi prendo,

Ma sempre serò tua in ogni lato.

Grazie a Dio asà infinite arendo,

Che tanta forza e ingiegno t'ha imprestato

A trarme fuor de man de qui silvagi,

Che in pochi dì m'ha fato milli oltragi.

600

Poi se basano: e Filetico dice verso li pastori:

#### Filetico

Vien qua ti, Eleo, e ven qua ti, Silvan:
Fason un puoc de festa de tal cossa.
Fa che se sone: sporzi là la man,
O Ninfa bella, o ti cara morosa.
Etu desmentegada in si puoc an
Che tu soleve pur esser zoiosa?
Sona Rosina o fa i ranti de Spagna,
Al despeto de quanti sta in Lemagna.

Finito el ballo, finiti li versi, e levasi la festa.

### $\Gamma X \Lambda$

Interlocutores: Lenat: Scip: Stieven et Cesch. 1514. Contra Cancellarium Magnif. Dom. Potestatis, qui fuit quidam Angelus Cinturella de la Motta.

### Lenat:

- E non sem po pi star, non ghe n'è orden, Al corpo de la Vergena Maria! La va da chi pi po' e l'è un desorden,
- L'è mal estre aric, piez n'aver nia. Mal è star a la terra e piez de fora, E non ghen se' catar la bona via.

5

10

Creze ch' el mont si vaghe sot e sora, N'avesson da far pi ch' al present, Che temp seon nassù, sea in malora.

## Scip:

- Lenat, o vatu cussi mal content?

  El me divis che tu devente mat
  A corrozarte cussi par nient.
- Ch' atu catà, Lenat? Oh Scip! e son desfat, E non pos pì portar tante angarie. N' ei pì di diner, n' ei pì formai, nè lat. 15

| E | Γė | po' p | iez, | che per cancellarie         |      |
|---|----|-------|------|-----------------------------|------|
|   | El | m' è  | sta  | tolt linzuoi, la coltra, el | let. |
|   | Da | i zaf | che  | vi se me de magnarie.       |      |

## Scip

E non te metre questa cossa a pet Che sei ben enca mi come la va Dasonse a vivre al so marz despet,

20

Vien via cum mi, e zon un può in cola, Vuoi che zanzone insembre de cardenza Con Stieven che seon pur a spita.

#### Stieven

Oh Dio! che non se cate pi nia in cardenza 25 Con pegn, con sigurta, ma cun diner. Non l'è gran fat se sbregon la paciencia.

Ma che vuol dir, che diavol sta a fer Scip che non vien, al me fa star chilò Che son mez agiazà per so voler?

30

## Scip

Lenat, ve' Stieven che sen sta in vilò. Zon un puo a vere zo ch' el zanza e dis, E si staron cum el un puo' in filò:

Diron del temp passà tut quent parcis E de le verre che va ades corant, Bià chi è ben mort e in paradis!

35

| Che | zova | zir  | al   | dì    | tut  | bi | ast | ema | nt, | ,     |
|-----|------|------|------|-------|------|----|-----|-----|-----|-------|
| E   | star | se s | stra | assiı | aar  | dr | ie  | que | ste | tose  |
| E   | fem  | ene  | е    | tosa  | at f | ar | in  | vo' | ai  | sant? |

Oh quante femene è state dolorose E vedove, donzelle e maridade, Che per stent e dolor le vien pelose! 40

#### Lenat

Ben che sei che ghe n'è pur de mal rivade, Tamen lagon pur zir, dison de quest, Che Stieven vien colà per quelle strade.

45

A la me fè, l'aon catà pi prest Che non cardeve. - Stieven. Adio, Scip e Lenat.

#### Lenat.

A dio. Scip: Ben viegna, che vuol dir quest?

#### Stieven

E ve direi - L'altr' ier el me fu fat Un pegn a stancia del nostre scrivan Per na sintiencia e si'l paghiei de fat.

50

El busognà portarghe bona man, Se vuoi ch'el salve el pegn doi o tre di. Parzò ghe porte de smalz quist doi pan.

| Me magne el cancre s'el me chiapa pi.<br>Che de doi volte che son sta acusà<br>Gh'ei dat dies lire, e un bel porcel che | 55<br>vi. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| El m' ha dat bel belin, el m' ha usà<br>I pi bei trat che tu vedesse mai<br>In fin che i fat da rest el m' ha pelà.     | 60        |
| Non m' ha valù portargke tre formai,<br>Agniei, vuove, polastri e un bel vedel.<br>Bià chi no se impaza con sti gai.    |           |
| Deh, vardà po' un puo' se quest è bel<br>Che na scrittura ei pagà doi volte<br>E ancora gh' ei cugnù donar n' agnel.    | 65        |

Se nol fos altre che pagar le colte Da quist temp creze ch'avesson asei E ne sarave asei le borse molte.

### Lenat

Tasi un puo', Stieven, ch' el m' è vegnù un grei 70 Da far un sgambiet e un salt toront. Spia un puo' qua se tu vedes mai miei.

Che cancre viegna ades a tut quest mont:

Vuoi vivre al despet de chi non vuol,
Se deves vendre vache, late e l'ont.

75

## Stieven

| Negar che tu non sea un puo' busnel Che quest n'è temp da far come se suol.                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tu vis ch' aon da far piena la pel<br>A pagar li soldà e le angarie<br>Da Cividà, Trivis entre el Castel.            | 80 |
| Se tu met un può ment e se tu spie<br>E tu veras un puo' come la va,<br>Se quest è temp da far ste fantasie.         |    |
| Se tu ben pense, da dies agn in qua<br>E no seon mai stat senza fistili<br>O di Todesch, Spagnuoi, o di solda.       | 85 |
| Aon po' no se che zaf tuti zentili<br>Cridi che i sa sgriffar a mili muo',<br>Non sem po' star al santi die vagnili. | 90 |
| I citadin po si deffent e cruo'<br>Agnon ghe dà rason a una vos,<br>Agnon azonz po paia a pede al fuo'.              |    |
| Bià lor, si podes vendre i nostri tos!<br>Quel che se fa di can i fa de noi:<br>Dae pur, dae pur che l'è rabos,      | 95 |
|                                                                                                                      |    |

E no podon pì vadagnar coi buoi, Perchè e non ghe n'è pi marcadent, Come soleva e zon tuti in davuoi.

E non ghe n'è vadagn e pur se spent, Agnon ne pella, e chi ghe n'è cason, Cancre ghe viegna, o che miei i se sent.

100

### Lenat.

Che vutu far? nostre dan se pardon Che no devon picarse ni anc si tost Che un altro di fuosi se refaron.

105

#### Stieren

Tu dis la verità, al temp dei most; Ma li paroi sempre ne sta a le spale, (1) E pur volon trionfar tuti a so cost.

E la parona atent star su le gale E no tien ment cussi cum la porave. E balla e canta e salta in su le sale.

110

## Lenat

Fosse pur impicà chi che dirave E che meti mai questa tal usanza: Ch'i staghe là fin a cuir le rave.

<sup>(1)</sup> Il cod. legge su le ecc.

| Le | vuol partir, non sei se l'è na zanza, |  |
|----|---------------------------------------|--|
|    | Fassine, frute, le rave e i legum,    |  |
|    | E muo' munèr se paga e se gavanza.    |  |

## Scip

Lagon zir simel zanze tute in fum, Perchè non ghen cavon utel, ma dan. Se stason pi se impeerà le lum.

120

115

Dime la verità, sestu ben san?

Sestu vari de la fievra quartana
Che t'eve quan che te visitiei aguan?

#### Lenat

Grazia de Dio, no la me da matana;

Mo ei un altre mal che me fa piez
D'una debeta e si sei che me ingana.

125

Vorae vendre un camp, mo'l temp non riez. I no me vorà dar zo ch'el me costa De quatre e ghe n'ei un e sei chil liez.

### Scip

Se nol lo vuol, lassal star a so posta, 130 Che te puol fer? vutu vignir a bere? Vien via cum mi, ch' ei nel sen una crosta.

### Lenat

- Con vede quist gaiof, e vorae vere
  Pitost i lo', che fossi zo nel lae
  Tuti sti lare anent che fos doi sere. 135
- Come i ne cata, i ne dis: imbriac, Riviei, gazan, maras e martalos.

Credi chi ha da dir de noi a sbac.

L'è un in sta tera che n'ha pel a dos

Che no me viegne un ducat e pi

E quest e quel che mai stichir no pos.

## Scip

- Ben che nol dighe, staghe fresch anca mi, Ch'agnon sa zo che boi nel so pignat, Da tent marturi no sei co' seon vi.
  - Son impazà, credemel, cum' un gat 145 Che ha le sgriffe longhe pi de un pas; Ch'arde ch'el sgriffa col ve' un bel trat.
  - Per lonc e per travers e d'ogni las

    El pella, e si se mostra da taribol,

    Nol volse dir, per el miei el se tas.

    150
  - S' el voles dir, el serave po' prigol Che deventas subit un gardelin E zir in capia che non è caligol.

| Zon un puo' a bere là da chi ha mior vin |     |
|------------------------------------------|-----|
| Curi, Lenat, e scalda doi barsuole       | 155 |
| Azò che se impone un puo' el stampin.    |     |
| Nisa quel pan, varda che non ghe duole.  |     |

Nisa quel pan, varda che non ghe duole.

Taia là, Stieven, mo su che statu a far?

Tu magne mal a vers quel che tu suole.

#### Cesch

- Unde diavol porave mo catar

  Stieven, Scip o Lenat o un de lor?

  Vuoi zir infina a so casa a spiar.
- Sente de zance far un gran remor,
  Vuoi zir pian pian, e intender quel che i dis,
  Che fuos qualche fistili i ha anca lor. 165
- Speta, speta, ch' a la fè el me devis Veder no se' chi entre quella chiesura. Me par ch' i sea tuti tre parcis,
- I è tuti tre insembre: oh che ventura Ch'ei mai abù! Vuoi sentar un puo' zo Drie quella ciesa in su questa verdura.
- Al sancti die Vagnilli, ch' anca mi vuo' Darme bon temp e star in compagnia E non vardar a zance de sti lo'.

Che s'el m'è ben sta dit gran vilania, Come imbriac, rebel, lassarlo dir: El tratarei da mat, questa è la via.

175

Bevaza i me compagn, no i sta a dormir; I magna, i be', no i pensa de debeta, E mi el par che vuoia tost morir.

180

E vuoi zir là e fuos ben chi m' ha spetà. Bon pro'. - Lenat: O Cesch, tu ses el ben vegnù, Magna un bocon con mi sun sta erbeta.

### Cesch

Nol me besuogna ch' ei magna colà su, E beverei, perchè schiope da sè, Da grant disdegn e grant ira ch' ei abù.

## Lenat

Ch' atu catà? dime un puo' quel che l'è, Che fuossi te daron qualche consei, O qualche aiut, o altrui a la me fè.

## Cesch

Ei gran desdegn ch'el ne vien dit riviei, 190 Senza rason, pensonse po da chi, Che se l'è ben scrivan, noi seon da miei.

## Scip

Chi è mo'sta quel chi puol estre custi, Che t'ha dit quest? L'è na burta parola, No l'arave portà in pas se fos sta in ti. 195

Gh'arave dit: tu mente per la gola.

### Cesch

Tasi pur, Scip, no l'è miga ancor fora. Talvolta ancora a mi el cervel me sgola.

Quan ch'el me'l dis, no l'era temp alora

De dar risposta, come el meritava,

Perchè ogni cossa zeva sot e sora.

200

E perchè l'era scrivan, fort el sbravava,Che s'el fosse sta fora de l'offici,E l'arave spià com' ch'il zanzava.

Che se ben el se vardasse i so iudici, 205 L'arave una gran frota pi de noi D'ancuse, mancament, tristierie e vici,

Che a dirli tuti staesson tut ancoi,
Sta not, doman, non ghe lassantne miga.
No dison pi, perchè partir me vuoi. 210

#### Stieren

Vora tondir, sastu chi se affadiga.

#### Cesch

Da quest mistier, fardel, non te partir, Da quel scrivan che tondis a l'antiga.

Credi ch' el tira nol ghen lassa cair, Pel che nol cace, el pella ben perchè 215 El vuol refarse, e ingrassarse muo' un gir.

L'è sì refat che tuti qui ch'el ve'
Di suoi a mala pena che il cognos,
E ch'el sea quel a mala pena il cre'.

L'era magre, l'è gras; l'è bianc, l'è ros; 220 L'era pelà, l'à pel; e sa pelar. I se vedeva e no se ve' pi i os.

## Scip

Andon via tost, no stason pi a zarlar, Va con'Dio: - Scip, sta con dio, l'è vignù not, Co le to zance, tu m' ha' fat zavariar. 225

Che tu me pare ben de vin mez cot.

### LXVI

## O D A

## Ad Lianam de Cortis Io. Bap. Cavassici Amicam:

El m'è pur forza, tosa,
Dir qua lo me piment,
Perchè sei tropa zent
Si no me volt.

Al corpo de San Bolt,

Tu men fas d'ogni vers

Par lonc e par travers

Come te pias.

Aier fora al to mas

Vine per ferte un bal 10

E mostrarte segnal

Del me cuor.

5

Liana, cara suor,

Te par ch'el sea ben fat

Duniar doi a un trat?

Sea in malora.

| E po' no veder l' ora     |     |
|---------------------------|-----|
| Se levesson i tap         |     |
| Per vere senza in cap     |     |
| Zan Massaria.             | 20  |
|                           |     |
| Sango de la baria,        |     |
| No fo' sta per to amor    |     |
| Gh' ara ficà ente 'l cuor |     |
| El me cortel.             |     |
|                           |     |
| Che becarse el cervel     | 25  |
| Parche tu vuos cussi,     |     |
| Per ferme tuto'l di       |     |
| Ben strussiar.            |     |
| 12 1 1 .                  |     |
| E voler duniar            | 2.0 |
| Tanti ghen vignes pur,    | 30  |
| E mi che son segur        |     |
| Tu ne me vuos.            |     |
| Agnon si me cognos        |     |
| Chi son e chi fu i miei   |     |
|                           | 9-  |
| Parzò cerca el to miei    | 35  |
| Come se suol.             |     |
| S' el fi del medeguol     |     |
| Te pias, come tu mostre,  |     |
| A che voler in giostre    |     |
| Se amazone?               | 40  |
| thing one;                | 40  |
|                           |     |

| Dir pur ene te paraone   |    |
|--------------------------|----|
| Sliberamente ades,       |    |
| Po' men starei da ces    |    |
| Per complaserte.         |    |
|                          |    |
| A ben che no merite      | 45 |
| Esser da ti lassà        |    |
| E darme comià            |    |
| Ma' per quel tos.        |    |
|                          |    |
| E se pur tu lo vuos      |    |
| A tuti i trat del mont   | 50 |
| Fa pur de fat quest cont |    |
| D' averme mort.          |    |
| N' araestu ben tort      |    |
| Mi per custì lassarme    |    |
| E no me vuoi laudarme    | 55 |
| No'l sta a mi.           |    |
|                          |    |
| Sente che l'é tost di    |    |
| E olde el curucu,        |    |
| Se m'as pur intendù,     |    |
| Traditoraza,             | 60 |
|                          |    |
| Tu ten stå lå, cagnaza,  |    |
| Calda muo' pipioi,       |    |

Noi fason fisaruoi

In questa cort.

Dil nur che te nardone

| 2 | 3 | 1 |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |

T' are comande fort 65
Battista to famei,
E po' vuoleghe miei
Che tu n' has fat.

Lassa andar i tosat

Per la so via tuquent, 70

E quest tientel a ment,

Cara morosa.

El m'è pur forza, tosa.

## LXVII

## BARZELETA

## Ad eamdem

| De vederme pur stentar        |    |
|-------------------------------|----|
| T' has, Liana, el to piaser,  |    |
| No fas miga el to dever       |    |
| A ferme cussi crepar.         |    |
| De vederme pur stentar ecc.   | 5  |
| A muo' un can rabos ligà      |    |
| Che besuogna tu me tiene,     |    |
| Né che pur mai tu t'enzegne   |    |
| De voltarte un puoc in quà.   |    |
| Te dirà pur fer pecà          | 10 |
| Vederme cussi penar           |    |
| De vederme pur stentar ecc.   |    |
| Incaghe a tut quist proverp   |    |
| Che se dis mai in quest mont; |    |
| Che l'è amà un ben in pont    | 15 |
| Qui che serve senza trep;     |    |
| Ei amà mi tant che crep       |    |
| Nè un cignot pur dis de far.  |    |
| De vederme pur stentar ecc.   |    |

| •                                                                                | 533 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D' ogni temp a la fè a quasi<br>Sempre mai ei uldu dir                           | 20  |
| Che no va mai a dormir<br>Una tousa che fa gasi,<br>Parzò ades i me desasi       |     |
| Te preghe vuos me scoltar.  De vederme pur stentar ecc.                          | 25  |
| Tosa, quan che von qua fora<br>Per aver qualche confort                          |     |
| E spiarte un puo' de bot  Che me par una segnora,  Milli agn te par un' ora      | 30  |
| De me fer pur marinar.  De vederme pur stentar ecc.                              |     |
| De spiarte un puoc in vis<br>Questa grazia n'ei abù,                             | 35  |
| Che de bot cum son vegnù Mal de mi qualcun te dis.                               |     |
| Vorå estre in paradis  Per no star pi a contrestar.  De vederme pur stentar ecc. | 40  |
| Sei l'altrier una fantoz Su per scalla te fe' zir                                |     |

45

Per ferme pur ben languir Che no se vedesson goz. Te par mo ch'el sea soz

Chi non po'almen lassar far.

De vederme pur stentar ecc.

| Sei che sis savia e prudent Ascorta quan che possibol Nè no creze ch' el sea prigol Che tu daghe fe' a sta zent. Ma da invidia i dis tut quent, Che la scita i pos mazar. | 50  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| De vederme pur stentar ecc.                                                                                                                                               |     |
| Mesche dio, te direi Questa not el me pinsier, Po faras el to piaser, Che del tut contentarei,                                                                            | 55  |
| Cerca pur fer el to miei,                                                                                                                                                 |     |
| Che te sas ben governar.  De vederme pur stentar ecc.                                                                                                                     | 60  |
| Mandel per la via cantant,                                                                                                                                                |     |
| Massaria Zan del medec                                                                                                                                                    |     |
| Tuo' Batista de Cavasec,                                                                                                                                                  | 2   |
| Che no l'è da ti quel fant:                                                                                                                                               | 65  |
| Falo i-nom de dio e di sant Che te vuoi fer domandar.                                                                                                                     |     |
| De vederme pur stentar ecc.                                                                                                                                               |     |
| Scampa pur quan che tu vuos,                                                                                                                                              |     |
| Son to serf al to despet,                                                                                                                                                 | 70  |
| Purchè tu me tiene dret                                                                                                                                                   |     |
| No me incure d'altre nos,                                                                                                                                                 |     |
| Me fadighe quan che pos                                                                                                                                                   |     |
| Per volerte onorar.                                                                                                                                                       | 14° |
| De vederme pur stentar ecc.                                                                                                                                               | 75  |

Sta cum dio, la bona not,
Si te cate d'ogni las,
Fate al segn ch'el Satanas
No te porte via stanot,
E da qua indrie ben de bot
Vuos de mi te recordar

De vederme pur stentar
T'has, Liana, el to piaser,
No fas miga el to dever
A ferme cussì crepar.

85

Finis

Die 21 Octobri 1514.

## L X V I I I

# ODA

## Io. Bap. Cavassicus ad Lianam Cortesam

| Ades | el t  | o e | ervel | Ι, |      |     |
|------|-------|-----|-------|----|------|-----|
| Li   | ana , | ei  | ben   | v  | edù  |     |
| E    | si l  | ei  | cog   | no | ssü  |     |
|      |       |     | A     | la | puli | ta. |

| Me nasca ton e scita    | 5 |
|-------------------------|---|
| T' es la prima del mont |   |
| E de ti fon gran cont,  |   |
| Per dio verasi.         |   |

| E | t' has commenzà a quasi |    |
|---|-------------------------|----|
|   | Acorzerte del fat       | 10 |
|   | E chi sempre t'è stat   |    |
|   | To servidor.            |    |

| E chi t' ha portà amor |    |
|------------------------|----|
| Cum fe' e senza ingan, |    |
| Ch' el to paron bailan | 15 |
| T'el pò aver dit.      |    |

| E po'l' has vedù in scrit  |    |
|----------------------------|----|
| Pi e pi volte ancora,      |    |
| Che ben mai n'ei bu un'ora |    |
| Per ti, tosa.              | 20 |
|                            |    |
| Se da bona morosa          |    |
| Me mostre qualche segn     |    |
| Se no son miga degn,       |    |
| Fal voluntiera.            |    |
|                            |    |
| Fame un puo' bella ciera,  | 25 |
| Come viene qua fora,       |    |
| No scampar su de sora      |    |
| Com' tu suol.              |    |
|                            |    |
| E vigner sul piol,         |    |
| E là star ma un pocat,     | 30 |
| Fasant doi o tre gat,      |    |
| E po' netarte.             |    |
|                            |    |
| Come ben pos spiarte       |    |
| Stagant si da lontan,      |    |
| Che mai na volta aguan     | 35 |
| T' ei ben spiå?            |    |
|                            |    |
| Ceto che la Maria          |    |
| To ameda alegrot           |    |
| Tus via lo camisot         |    |
| E cum lo fil.              | 40 |
|                            |    |
|                            |    |

| Te podesse veder,         |    |
|---------------------------|----|
| Che ben possela aver      |    |
| Per so bontà;             |    |
|                           |    |
| E mi desgrazià            | 45 |
| N' ei bu mai ardiment     |    |
| Ferme pur ben danent      |    |
| Al to cospet.             |    |
| Pur cum qualche respet    |    |
| Sempre mai son vegnù      | 50 |
| E sei che t' has vedù     |    |
| La speriencia.            |    |
| · ·                       |    |
| Sei che la to stiliencia  |    |
| Per quest ghe n'ha piaser |    |
| E che la cerca aver       | 55 |
| Se noma onor.             |    |
| Parzò, cara soror,        |    |
| Consura el me piment,     |    |
| La reba e li gran stent   |    |
| Che ei suffert.           | 60 |
|                           |    |
| Vegnant su per qui crep   |    |
| Passant valloi e egue.    |    |
| E po' che no te veghe     |    |
| Che te par?               |    |

Azò che per sutil

| Se tu me vedes far Ben spes de schirevoltole, E ziant a baroltole Sot e sora,                   | 65         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Parché no veghe l'ora De vegnerte a catar, Per te poder spiar An puo' de bot!                   | 70         |
| Cent agn me par sta not,<br>Liana, a la fe', suor,<br>Perchè intende da Cuor<br>Doman te parte, | <b>7</b> 5 |
| Preghe te vuos degnarte,<br>Ziant a Cividà,<br>Vignir un puo'da noi via<br>A me catar,          | 80         |
| Parchè te vorei dar<br>Da berve drie el possegn<br>Che quest sera un segn<br>Da ver amis.       |            |
| No star parch' el se dis<br>Che la boa e tempesta<br>Aguan ne tus la gresta<br>E tut afat,      | 85         |

| Ghe n ei int un potat   |     |
|-------------------------|-----|
| Del vin che vantezà     | 90  |
| Po' come aron prenzà    |     |
| E canteron              |     |
|                         |     |
| E si rasoneron          |     |
| Di fat del sant amor,   |     |
| E faron muo' color      | 95  |
| Che se cognos:          |     |
| Liana, per sta cros,    |     |
| Me par un' ora mille    |     |
| Che doman queste ville  |     |
| T'abandone.             | 100 |
| Sta con dio, parone,    |     |
| Che l'è debota dì       |     |
| E no pos tigner pi      |     |
|                         |     |
| Quist me compai.        |     |
| Sente la vos di gai     | 105 |
| Che dis po' che debiene |     |
| Fer fin che le parone   |     |
| Se coroza.              |     |
| E po' lo nas ne goza    |     |
| Da grent fredura ch' on | 110 |
| Che l' è forza cognon   | 110 |
| Andar in nana.          |     |
| TAINGE III MEETER.      |     |
|                         |     |
|                         |     |

La bona not, Liana,

El di cum tut'afat,

E se trop lonc fos stat,

Pardonamel

Ades el to cervel.

LXIX

O D A

1515 die 20 Sept.

Ad Lianam de Corte Joannis Baptistae Cavassici amicam.

Liana, cara suor,
Ascolta un puo' te preghe,
E lassete un puo' vere
Qualche volta.

Fora de la recolta No pos ze mai spiarte Perchè no vuos degnarte De mi, tosa,

16

| 10         |
|------------|
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 15         |
|            |
|            |
|            |
|            |
| <b>2</b> 0 |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 25         |
|            |
|            |
|            |
|            |
| 30         |
|            |
|            |
|            |

| No n'hei gonelle biave,  |    |
|--------------------------|----|
| Zupoi, calce, schiapade. |    |
| Bisogna pur che vade     | 35 |
| Come pos.                |    |
|                          |    |
| E n'hei pur de qui vos   |    |
| Da ferte ben danzar      |    |
| Come vorane far          |    |
| Se pur podes.            | 40 |
| Tu me fa' star da ces,   |    |
| Ne tu me vuos cognosser  |    |
| Perchė no n'ei poder     |    |
| Da ferte bai.            |    |
|                          |    |
| Nė tu te cure mai        | 45 |
| Alora de spiarme,        |    |
| Ma pi prest de lassarme  |    |
| T' has plaser.           |    |
| No we veli un line       |    |
| No me vali un diner      |    |
| Doi o tre bai aguan,     | 50 |
| Che te fis me zerman,    |    |
| Ma per me nom.           |    |
| Parchė t' aveve agnom    |    |
| Che te voleva a un trat, |    |
| Parzò n'ere sul strat    | 55 |
| Di ben volù.             |    |
|                          |    |
|                          |    |

| Qua fora a te catar,     |    |
|--------------------------|----|
| E po'te saludar,         |    |
| Come se fa.              | 60 |
|                          |    |
| Sei che no t' averà      |    |
| Tanta canaia ades,       |    |
| Me fè za star da ces     |    |
| Come i ha fat.           |    |
| Ston a deventar mat      | 65 |
| Vuoi sborarme cum ti,    |    |
| Che no sei co' son vi,   |    |
| Per dio verasi,          |    |
| E crede pur che asquasi  |    |
| Del me mal t'aras duoia, | 70 |
| E de la bona vuoia       |    |
| Tu 'l faras.             |    |
| II I III III.            |    |
| Che la tempesta asquas   |    |
| Aguan m' ha tolt tafat   |    |
| E no m'ha lassà un grap  | 75 |
| De vua intriech.         |    |
| Scavazà fin li siech,    |    |
| E tolt tute le biave,    |    |
| Forment, segalla e fave  |    |
|                          |    |

E da la bova e vent
Cavá fin li fruter,
Che n'ho pur cereser
Che sea su dret.

Volta fin lo cuert 85
Che era ente la cort,
Le pergole de l'ort
È sot e sora.

Vardà un puo' se qua fora

La m'è'ndada al contrari, 90

E po' che tu me bari

Serà trop.

S' aves pur ma quel grop,

La porterave in pas,

E che tu te degnas 95

De tuorme, tosa.

No esser si fantiosa

De voler tent moros,

Tuo' de qui tu cognos.

A muo' i proverp.

100

Lasson andar el cep Ch' en quel se die vardar, E perzò lassa star Zan Massaria.

| Co'l vien de qua de via<br>Lassel star là muo'un zus, | 105 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Che tu sas ch'el so us                                |     |
| E presuntuos,                                         |     |
| 12 presumition,                                       |     |
| E da po' tu no vuos                                   |     |
| Da la ferdima fora                                    | 110 |
| Spiar me pur un'ora                                   |     |
| Solamentre,                                           |     |
|                                                       |     |
| Fame qua fora sempre                                  |     |
| Content o almen talvolta                              |     |
| Deh no dormir, ascolta,                               | 115 |
| Cara tosa.                                            |     |
|                                                       |     |
| Tu me vis in la posa,                                 |     |
| Te dira fer peca,                                     |     |
| E tu te volte in là                                   |     |
| Senza intellet.                                       | 120 |
| Torna pur sul to let                                  |     |
| E fa delibracion                                      |     |
|                                                       |     |
| Voler lassar ognom<br>Per Zambatista:                 |     |
| Per Zambatista:                                       |     |
| Paron qua tuti in vista,                              | 125 |
| Giazadi come va,                                      |     |
| E ti tu ten stà la,                                   |     |
| Calda muo' un fuoc.                                   |     |
| Control III.                                          |     |

130

Te par ch'el sea un zuoc Ferme tent marinar, Tut'al di camminar, Qua fora a Cuor.

Liana, cara suor.

#### LXX

# O D A

Ad Lugretiam dela Bella P. Pers. amicam. 1517.

Tosa, e son vegnù
Sta not a te catar
Per volerte contar
I me piment.

Ascolta, car parent, 5
Cagnaza traditora,
Oldi un puo', in malora
E in mal pont:

Maladisse a quest mont,
Vien, oldi, se'l te pias,
S' tu vien, tu vederas
I me dolor.

| E semope per to amor,      |    |
|----------------------------|----|
| Ti tu ten sta a dormir,    |    |
| E mi ston a morir          | 15 |
| Per ti, laraza.            |    |
|                            |    |
| E son su la to piaza       |    |
| Per dirte i me fistilli,   |    |
| Che ten vuoi dir ben milli |    |
| Questa sera:               | 20 |
| Tu me vis ben in ciera     |    |
| Quan che no l'è de not,    |    |
| Che son pi de mez cot,     |    |
| *                          |    |
| Tosa, per ti.              |    |
| E stente not e di,         | 25 |
| E vuoi dormir, non pos,    |    |
| Me duol la vita e i os,    |    |
| E'l butigon.               |    |
|                            |    |
| Me vien mal de paron,      |    |
| E si me duol la schena,    | 30 |
| E sempre vone a cena       |    |
| Senza fam.                 |    |
|                            |    |
| Se hei malan, me dan:      |    |
| Tu non mel tuos mai, tosa, |    |
| Oh che bella morosa,       | 35 |
| Senza lagne!               |    |
|                            |    |
|                            |    |

| Tute ste tose è cagne,    |     |
|---------------------------|-----|
| Le smata tuti i fent,     |     |
| Non le ne cre'mai nient,  |     |
| •                         | 4.0 |
| Per dio verasi:           | 40  |
| VI ganga da Can Diagi     |     |
| Al sango de San Biasi,    |     |
| Lugrezia de la Bella,     |     |
| L'è na mala novella       |     |
| Che me smate,             |     |
|                           |     |
| E licita pur farte        | 45  |
| Sempre de strussiarme     |     |
| E po' alfin de amazarme   |     |
| Cum tu mostre.            |     |
| Cam ta mostre.            |     |
| Almanco per i nostre,     |     |
| Se de mi non fas cont     | 50  |
| E per lo onor del mont    | 00  |
| •                         |     |
| Spiame pur.               |     |
| Challant fact la          |     |
| Che l'è pi fort de un mur |     |
| A star a contrastar       |     |
| Cum chi non vuol scoltar  | 55  |
| I so dolor.               |     |
|                           |     |
| Aier m'e crepà el cuor,   |     |
| Quasi che no mori,        |     |
| Perchè de fat pardi       |     |
| La favella:               | 60  |
| Int la Cita.              | 00  |

Sentant una novella Che t'ere maridada Ben in pont vadiada Da quel grent da Regoza.

65

E l'è na strania foza
Che no se dis un ver,
E mai se po' saver
Una verità.

Parzò abbi pietà
E compassion de mi, 70
Se non te pare a ti
Miga si bel.

Pagherave un marcel
Saver s' tu m' ame nia,
Perchè ei na farnasia,
Te 'l dirave.

Se tis ben dele brave
Dégnate pur, te prieghe
E fa che pur te veghe
Q ialche volta: 80

Tu m'has l'amena tolta El cuor el sprit el fià E si m'has pur lassà Per el tuo Mio.

|                           | 25 ] |
|---------------------------|------|
| Lugrezia, sta cum Dio     | 85   |
| Mi Piere Persighin        |      |
| Te lasse el corisin       |      |
| In le to man.             |      |
| S' tu cercas ben un an    |      |
| Mai tu cateras pi         | 90   |
| Un sì fidel de mi         |      |
| Per tut el mont.          |      |
| Comenza ben in pont       |      |
| Arbandonar agnon          |      |
| E amarme mi che son       | 95   |
| To schiavolin.            |      |
| Tiente al to Parsighin    |      |
| Che tu faras gran ben,    |      |
| Che'l t'ama da bon sen    |      |
| Cum tu puol vere.         | 100  |
| Ai segnal tu'l puos crere |      |
| Che l'è to servidor       |      |
| Che t' ei lassa lo cuor   |      |
| Per un pegn.              |      |
| E son deventà un legn     | 105  |
| Da fret coi me compagn    |      |
| Giază tuti i calcagn      |      |

E'l nas a pede.

La bona not stasede,
Voi touse tute quent,
E guardave dal vent
Ch'el zela si.

Tornà ente 'l vostre ni
Ch' el vien na si grent bova,
Menant una grent piova 115
De qua su.

110

Tosa, e son vegnů.

#### LXXI

Noto come adi 26 febraro 1527 io Bartolomeo Cavasico q. ser Troilo fisi da cena ali infrascripti videlizet, al Spettabil messer Andrea Persigino Doctor, mio barba, a madonna Ippolita sua moier, e Faustina sua fiola; messer Vetor suo fio e madona Caterina sua moier; ser Zuane del Doion fiol de ser Antonio, donna Honesta sua moier; et Julia sua fiola; ser Bartolomeo della Bella mio cugnado e donna Lucrezia sua moier; ser Zanantonio Cavasico mio cusin q. ser Andriol, e donna Andriana sua moier; dona Corona mia cusina moier de ser Jacomo de Sanfior de Seravalle; ser Michiel de Pluvo qu. maestro Bernardo e donna Lucia sua moier e Marieta sua fiola; donna Tomasina moier de ser Zuane q. maestro Martin Barbiero e Corona sua sorella; e fisi recitar una villanesca che comenza, Adio, bon pro misser per Zuane Cavasico fio de ser Antonio in abito da vechio e vilano:

5

e quella prosa che comenza Magnifich Missier per ser lacomo Zoldano dalle Fusine nodaro, in abito da una puta de la villa, fia da quel vechio che aveva uno cesto de peri sechi e una gallina. E fisi recitar quella oda che comenza Metela un puo' in scrit per Dario mio fio vestito da un fante vilanelo innamorato in dicta puta, e ela innamorata in esso; e questo fu recitato quasi in fin de la cena, avanti fussi portati li pipioni: e da poi cenato tutti quelli nominati e molti altri che serviyano, fu fato una bella festa e ballato.

1.

#### [Il vecchio contadino]

Adio, bon pro, misser,
Madone e tuti quent,
E tuta questa zent
Si ulïosa.

Cousa marevïosa,
A'santi de'Vignili!
Che seadi pi de mili
A quest desch,

Tuti toront e fresch,

E biei quant'è possibel,

Sepi mo che l'è prigol

A zir de not

| One a far potenta e scot, |    |
|---------------------------|----|
| Lat, gir e farsorada,     |    |
| E sapadon e jada          | 15 |
| A un amich.               |    |
| S'el fusse mili brich,    |    |
| E lance e tananai,        |    |
| No si starave mai         |    |
| De se catar.              | 30 |
| A questo muo' prenzar     |    |
| De compagnia tut quent,   |    |
| Ne fa muover li dent,     |    |
| A dir na nia.             |    |
| M'era intrà in farnasia   | 25 |
| Questa doman, de bot,     |    |
| De vigner questa not,     |    |
| Da voi, paron.            |    |
| Ma però che vedon         |    |
| Quest vostre biei orer    | 30 |
| Che s'ha degnà vignir     |    |
| Qua da voi:               |    |
| Sason infina noi          |    |
| Legrà fina ente 'l cuor,  |    |
| Nè temon lo sudor         | 35 |
| Che on abù.               |    |
| CHO OH HIDII.             |    |
|                           |    |

| E s avesson sapu         |    |
|--------------------------|----|
| Catar si gran brigada    |    |
| Porteon una zongiada     |    |
| E qualche nous.          | 40 |
| _ 1                      | 10 |
| E mandeon i tous         |    |
| A sonar la surdina;      |    |
| Ghe n'on mo'un de cima,  |    |
| Che è Pordom.            |    |
| Che l'altrïaz fu in som  | 45 |
| Farse in Cesca niviz.    | 10 |
| Se n'era Tuoni Riz       |    |
| Zò da Polir.             |    |
| Zo da Ponr.              |    |
| No sei a che muo'dir,    |    |
| Voi, Madone e Misser,    | 50 |
| La legreza e piazer      |    |
| Che n'avè fat.           |    |
| Se n'avessà ben dat.     |    |
| A la fè, un per de buoi, |    |
| Che ampò seravi boi      | 55 |
| *                        | 99 |
| De zir a arar,           |    |
| N'avesson bu si car,     |    |
| Come clie aon abù,       |    |
| Perchė sasė vegnu,       |    |
| Cossi ades qua.          | 60 |
| 1                        |    |
|                          |    |

| La vostra zentneza,       |     |
|---------------------------|-----|
| E la vostra prodeza       |     |
| Che avė:                  |     |
|                           |     |
| E l'amor chè volè         | 65  |
| Al nostre car paron:      |     |
| E fina noi sason          |     |
| Ve obligà.                |     |
|                           |     |
| Perchė sasė degnā         |     |
| Vignir cum el a cena      | 70  |
| E mostrarghe la vena      |     |
| Del vostre amor.          |     |
| Voi prima, ser Dotor,     |     |
| Seao el ben catà:         |     |
| El ve bisognerà           | 75  |
| Darme un consei:          | ,,, |
| Darme un consci.          |     |
| L'è stà ogni muo'el miei  |     |
| Sta not vignir qua entre: |     |
| E me impirei lo ventre    |     |
|                           |     |

Con se diè.

80

Avè ben demonstrà

E po'si caterè
Remieri a questa tousa
Che l'altriaz in pousa
La se ha bicà.

|                                                                                                    | 257 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ma non vorà faesà Con fà quist Dotor fresch, Che le met su di desch Arent le man.                  | 85  |
| E la prometi aguan<br>A un ben giatonat:<br>E se penti de fat<br>E si fu grama.                    | 90  |
| Voi se'el prim che se chiama<br>A desbratar sta cousa<br>Perchè agnon si se pousa<br>Su vostre ca. | 95  |
| Se' el prim ch'è reputà<br>In tut el mont dotol;<br>Parzò se rompe el col.<br>Chi no vorà.         | 100 |
| Ghe n'avè pur sbratà<br>In ben, fus pì de milli<br>E gavà di fistilli<br>E de gran rebba.          |     |

Fè pur che me se ebba

Da voi qualche ramor Come fa quist Dotor,

Che ve hei dit.

Verso messer Andrea Persighin Doctor così dirà la puta:

# [La giovine villanella]

« Magnifich missier, quel giatonat l'altriaz zanzan pera mi me sassinà; nol vuoi per nia; m'arecomande a voi. Quel traditor m'à chiapa, che son na tousa, el me domandava se voleve essere so morousa, ghe dis de si: el me domanda po' se voleve star pera el fin che'l mont se desfeva: ghe dis ch'ere contenta, se me pare e i nostre voleva. L'è mo qua me pare che no vuol, e si l'ha rason, perchè l'è un giaton, e non ghe sa bon lavorar; e si è un puo' despossent. Parzò, missier car, me biche in le vostre man - che quest can - n' ebbe quest content - perchè i me parent - m'à dà quest fantuz - Tolei quist peruz serà boi dai tosat - ve porterei del lat, - e si ve pagheron - e sempre ve saron - ve obliga. I buoi, i camp, i prà - serà al vostre comant; - e ve filerè tant. - Car bel missier - cetà el me dit. »

Da poi subito lo puto, che è l'inamorato de dictu puta, dise questu oda rerso lo dicto missier Andrea Perseghin, ridelicet.

2.

## [Il giovane villanello]

Metèla un puo' in scrit, Che ebba questa tousa. Perchè no l'è morousa Da un vechie.

L'è bella a muo'd'un spechie, 5 L'è propri da un tosel: Fasèlo ben de bel, Che l'ebba prest.

Lásseghe qua lo cest

E daghe la gallina: 10

Che na so parolina

Ne desbrata.

Missier, felo defata:

Ve pregon tuti doi;

Azò fora da noi 15

Se sbramegone.

| Hei ben qua doi parone,    |    |
|----------------------------|----|
| Madona Tomasina,           |    |
| E st'altra, che è de cima, |    |
| Dona Corona.               | 20 |
|                            |    |
| Se bisognas che fona       |    |
| Segur vostre mercė,        |    |
| Piasantve, le torė         |    |
| Per segurtà.               |    |
| Diner le ha in libertà,    | 25 |
| Marcandresse tut doi;      |    |
| E le farà per noi          |    |
| Per so bontà.              |    |
| E se'l besuognerà,         |    |
| Madona Franceschina        | 30 |
| Ch'è fata Perseghina       |    |
| L'altriaz,                 |    |
| L'arè mo tant impaz;       |    |
| Perchè messer Zuan         |    |
| Che in Zolt è stat aguan   | 35 |
| Fat Capitani,              |    |
| El se vuol far sì strani,  |    |
| Cum la so trivisana        |    |
| Madona Capitana            |    |
| Dona Alnesta,              | 40 |
|                            |    |
|                            |    |

| A fer che ebba questa<br>Tousa, i farà ogni mal.<br>Crez mo l'è carnesal<br>Se 'l besuogna. |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| El no será si rogna,<br>Missier, co've pensa;<br>Che se ve fadiga,<br>L'è bel e fat.        | 45 |
| Se romagnis desfat,  La vuoi per me massera  Per la so bella ciera  E bel aspet.            | 50 |
| Chi non ara delet  De questa bella fent?  Che se non fos la zent,  La busserave!            | 55 |
| Fè cont se'nostre pare, Ser Andrea me car: E ve volon pagar Le desbratade.                  | 60 |
| Besuogna che fasade,<br>Sta volta, doi content;<br>Chè vuoi sta tousa anent                 |    |

Che i vostri fit.

# [ Il verchio contadino ]

| Ме | racomande al sprit, |
|----|---------------------|
|    | Dona, polit, zentil |
|    | Savia e signoril    |
|    | E graziousa:        |
|    | • .                 |

| Umana | e pi | etou  | sa | l      |      |
|-------|------|-------|----|--------|------|
| Deg   | na d | ' ogi | ni | coron  | a,   |
| Che   | n' ė | tal   | zi | ntildo | na   |
|       |      | I     | n  | quest  | paes |

| Chi | no   | se          | far | à a  | pres | ;      |     |  |   |
|-----|------|-------------|-----|------|------|--------|-----|--|---|
|     | Spia | $_{ m int}$ | que | esta | so   | nuor   | a ? |  | 1 |
|     | L'è  | pr          | opi | na   | sig  | nora   |     |  |   |
|     |      |             |     | E    | pall | ladina |     |  |   |

5

| Madona Catarina,            |  |
|-----------------------------|--|
| Cussì bel dret l'ha in nom, |  |
| Che la farave un om         |  |
| Deventar mat                |  |

| La | è dreta come un scat,    |   |
|----|--------------------------|---|
|    | Bianca, rossa e inorida, |   |
|    | L'è propi muo' na nida   |   |
|    | Bell' e fata.            | 2 |

| Oh che ventura è stata  De quest messer Vetor  D'un si bel cuvertor          |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Come l' ha bu!                                                               |    |
| Te par che l'ebba abù Bou sprit ente 'l so ca', Averse smaridà Mo cussi ben? | 25 |
|                                                                              |    |
| Mo tuo' po' su, Costien,                                                     |    |
| Madona Andregana,                                                            | 30 |
| Che a dir una stemana                                                        |    |
| Se volarave.                                                                 |    |
|                                                                              |    |
| Anch' ella è delle brave,                                                    |    |
| Zentile e compagnona                                                         |    |
| L'è tut de la parona                                                         | 35 |
| E del missier.                                                               |    |
|                                                                              |    |
| E l'è si bel piaser                                                          |    |
| A zanzar pera ella,                                                          |    |
| E l' ha una favella                                                          |    |
| Da avocat:                                                                   | 40 |
|                                                                              |    |
| Che a far polenta e lat,                                                     |    |
| Öldirla rasonar,                                                             |    |
| La farà suscitar                                                             |    |
| Un che fos mort                                                              |    |

| Ma chi ghe fa un tort    | 45 |
|--------------------------|----|
| Tuoghe su lo carnier,    |    |
| E no staghe a veder      |    |
| Quel che la dis.         |    |
| Po' a chi no la tradis   |    |
| La darave lo cuor,       | 50 |
| E l'ha mo quest saor.    |    |
| Cun tuti quent.          |    |
| L'è po'quest nostre fent |    |
| Ser Mio de la Bella      |    |
| Cum la so fe nenella     | 55 |
| Tra me doi.              |    |
| Crez che fora da noi     |    |
| I ne gava de briga;      |    |
| I no ne lassa miga       |    |
| Trop taren.              | 60 |
| Tafat, si ghe vien ben,  |    |
| I mena a bel restel;     |    |
| E se, che'l fa de bel    |    |
| I fatti snoi.            |    |
| E tut, le vache, e i boi | 65 |
| I camp e i pra'a pede,   |    |
| I bech, le cavre e fede  |    |
| No me da impaz.          |    |
|                          |    |

| El ne pea a bel laz        |     |
|----------------------------|-----|
| E'l tira la filagna:       | 70  |
| Non è diavol magagna       |     |
| Che no l'ebbe.             |     |
|                            |     |
| El marsa agnon che 'l vede |     |
| Chi no sa dir na nia:      |     |
| E sì met fernasia          | 75  |
| De far piez.               |     |
| E Il olo i                 |     |
| E se 'l ghe va in mez,     |     |
| Le touse a lo so visa,     |     |
| Le alza su la camisa       | 0.0 |
| Come che 'l vol.           | 80  |
| El fa di brazacol          |     |
| Colle nostre massere;      |     |
| No podessà mai crere       |     |
| Come l'è ruf.              |     |
| 23                         |     |
| Seben sason maruf,         | 85  |
| N'aon parzò plaser.        |     |
| Che 'l sgorle i cereser    |     |
| A quest parti.             |     |
|                            |     |
| No l'è miga cossi          |     |
| El nostre car paron,       | 90  |
| Nè quisti compagnon        |     |
| Qua pera el.               |     |
|                            |     |

| Ades aon vedù          | 95  |
|------------------------|-----|
| Che se' discret :      |     |
| Che se' vignù ben dret |     |
| A catar lo paron;      |     |
| Chè me duol lo magon   |     |
| Per gren delet.        | 100 |
| Vessà fat un despet    |     |
| A la nostra parona     |     |

A la nostra parona
Se m'avessà la dona
A pera voi.

Ser Michiel Bernardel Seao il ben vegnù.

Dona Lucia, ancuoi
Al Sango, che ve 'l zure,
Che 'l ri fina le mure
De questa casa; (¹)

Perchè sasè degnada
Vegnier mestegamentre 110
Come che ha fat pur sempre
Nostre parona (2).

<sup>(1)</sup> Nel cod, de la casa,

<sup>(2)</sup> Nel cod. la padrona.

| 2 |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |

| Nè par che ve sasona<br>L'è mo vignù in fra cuor<br>A dirvel da soror<br>Tuti ne 'l crè. | 115 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| E tuti quent che se                                                                      |     |
| Chilò, ve ringrazion                                                                     |     |
| Tuti: ad un, ad un                                                                       |     |
| Che se'impagà.                                                                           | 120 |
| Che si no paghera                                                                        |     |
| Sta vostra zintileza,                                                                    |     |
| Tuta la grent baldeza                                                                    |     |
| De questo mont.                                                                          |     |
| 1                                                                                        |     |
| Meteve tuti in pont                                                                      | 125 |
| A desbratar sta tousa,                                                                   |     |
| E gavala de pousa                                                                        |     |
| Se se pò.                                                                                |     |
| S'el ghe va ben un bo                                                                    |     |
| La lora, e la forcina,                                                                   | 130 |
| Un camp e la salvina,                                                                    |     |
| Che vada pur.                                                                            |     |
| Sasei pur fat segur                                                                      |     |
| Da queste doi Madone:                                                                    |     |
| Che cridao che sone?                                                                     | 135 |
| Un malandrin?                                                                            |     |
|                                                                                          |     |

| E l'ha usa ogni rasa                                                               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A ferne ben.                                                                       | 140 |
| Se 'l ghe vallì mai sen<br>Cervel o pur cautelle,<br>Nè altre bertarelle,          |     |
| E bel zanzon,                                                                      |     |
| E se mai per nessun<br>Ve' fadigà de bel;<br>Fasei che quest tosel<br>Ebba me fia. | 145 |
| Ve lasse, che vo'via; Bona not a tut quent; Fuine da parent E coi dener.           | 150 |
| Adio, bon pro, Misser, Madone e tuti quent; E tuta questa zent, Si juliosa.        | 155 |

Sempre i Perseghin È sta nostri de casa;

## $\Pi XX\Pi$

| Dio te dia el bon di,    |    |
|--------------------------|----|
| El bon mes, el bon an,   |    |
| E po' una bona man,      |    |
| Da meter coca.           |    |
| Da Ognisent un'oca,      | 5  |
| Da sen Martin un porcel. |    |
| Da Carnaval un agnel,    |    |
| Bon e ben gras.          |    |
| E po' la senta pas       |    |
| Si sia con ti a ogn'ora  | 10 |
| Con una rustiora         |    |
| De castegne.             |    |
| Bon fuoc, e bone legne,  |    |
| Bon star e bon zir       |    |
| Bon let da dormir,       | 15 |
| Coltra e lenzuò.         |    |
| Le fede, cavre e buò,    |    |
| Crist le guarde da mal.  |    |
| Le galline col gal       |    |
| E i gattolin.            | 20 |
|                          |    |

| Bon pan e bon vin,<br>Ben vestida e miè calzada,<br>Sanità parechiada<br>E puoc fastilli.    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| De ducat diese milli,<br>De soldin una caretta,<br>Nè me solt de debetta<br>Con nigun.       | 25 |
| Biè guardar, e biè costum<br>Con la zente puoche zanze<br>E bone alnoranze<br>Sora el tut.   | 3( |
| Nè pantan, nè trop sut,<br>Cusì la via de mez<br>E un bon carnier de bez<br>Da tuor salata.  | 3  |
| E una bona pignata<br>Da cuoser carne e zòzol.<br>E de instà un bel garofol<br>De quei ros.  | 4  |
| Mei, pome, pere e nos, Gnochi, lasagne e cassoncie, Miel da far gnochi, tortie Con uva seca. |    |

| -3 | ~ | 'n |
|----|---|----|
| ٠, |   | ı  |
|    |   |    |

| Sanità senza peca,             | 45 |
|--------------------------------|----|
| Vestida con onor,              |    |
| E sempre un bel color          |    |
| Sul vis e santi (?).           |    |
|                                |    |
| E una roca de tanti            |    |
| Vo' che file a so posta        | 50 |
| E del pan senza crosta         |    |
| Da far soppa;                  |    |
|                                |    |
| Fil, tela, lin e stoppa,       |    |
| Lat, smalz e formai            |    |
| Da Carnaval di bai             | 55 |
| E da Pasqua de i vof.          |    |
|                                |    |
| Ogni cosa da nuof              |    |
| Ma non rogna, nè stiza,        |    |
| Ma si ben una pliza            |    |
| Per inver.                     | 60 |
| Zòcoi, scarpe e cuslier        |    |
| E tole con una balla,          |    |
|                                |    |
| Un cortel, un ces e una scalla |    |
| Da vendema;                    |    |
| Un bon cuor senza tema         | 65 |
| Con una ciera aliegra          |    |
| E una gorgiera negra           |    |
| Alla gonella.                  |    |
| Tha gonena.                    |    |
|                                |    |
|                                |    |

Forfe, dedal, gusella,

Zoi, dàlmede e scarpet

E po' un bel zovenet.

Che utu pi?

venet.

70

Dio te dia el bon di.

#### LXXIII

Die 25 Junii 1530 in villa de Circoio. B. C. ad Uworem in vinea sua subtus Castrum Civitatis Belluni existentem ob epidemiae morbum vigentem.

> Quanto strani ne hei de ti, Sanc me dolz lo puos pensar, Quan che vone per magnar, No me sente se son vi.

Ai torment che hei habù 5
Crez che ai mort farà pecà,
E po' quan che hei credù,
Qua dai tuoi esser scampà.
Lo covert se m'è caiù
Zo per sora de bel dì. 10
Quanto strani ne hei de ti ecc.

| S' tu me ves vedù a filar       |    |
|---------------------------------|----|
| Fisarnoi sot el tamai,          |    |
| Nè quel cuor si fier e amar     |    |
| A vederme in tanti guai         | 15 |
| E sentirme lamentar,            |    |
| Non aves pietà de mi.           |    |
| Quanto strani ne hei de ti ecc. |    |
| Per me aidar cori el famei      |    |
| Su la porta in alta vos,        | 20 |
| El svaiava altrui : hoimiei!    |    |
| Che corès chi me cognos,        |    |
| Can, nè cuz negun che fos       |    |
| Ma sol Dio me guarenti.         |    |
| Quanto strani ne hei de ti ecc. | 25 |
| Me compare po' subit,           |    |
| Ser Antoni de Finot,            |    |
| Con bel muo' e con bon sprit,   |    |
| El cercà tutte le cort          |    |
| De sta villa e si no vit        | 30 |
| Nia de bon che fes per mi.      |    |
| Quanto strani ne hei de ti ecc. |    |
| Besognà per manco mal           |    |
| Tuor la casa di Simioi,         |    |
| Ancora la fosse tal.            | 35 |
| Pur pacienzia al di de ancuoi.  |    |
| Per no star en tele cal,        |    |
| Un palaz el me pari.            |    |
| Quanto strani ne hei de ti ecc. |    |
|                                 |    |

| Pur da Troiz si fu parlà        | 40 |
|---------------------------------|----|
| A ser Piere to fardel,          |    |
| Me gavas fora de là             |    |
| E me toles su da el,            |    |
| Tan che pur el m'ha fità        |    |
| Quanta casa he' volù mi.        | 45 |
| Quanto strani ne hei de ti eec. |    |
| Sta' mo ben de bona vuoia,      |    |
| Magna, bei e lassa zir          |    |
| Li fistilli e ogni duoia        |    |
| E quan che t'is a dormir,       | 50 |
| No tremar a muo' na fuoia       |    |
| Com tu suole senza mi.          |    |
| Quanto strani ne hei de ti ecc. |    |
| Pensa un puoc che a suspirar    |    |
| Di e not no se fa nient         | 55 |
| E volerse desperar              |    |
| Dio se ha mal con tutti i sent, |    |
| Ma vedon strenzer i dent,       |    |
| Nė a pianzer stason pì.         |    |
| Quanto strani ne hei de ti ecc. | 60 |
| Fra puoc temp se bineron,       |    |
| S'el serà cussì in piaser       |    |
| De Colui che fa luser           |    |
| In quest mont el sol agnon,     |    |
| Dì e not se galderon            | 65 |
| E no staron pi cossì.           |    |
| Quanto etrani na hai da ti cac  |    |

| Se no fos miga i travai         |    |
|---------------------------------|----|
| Che al present aon abù          |    |
| Da quest morbo fier e cru,      | 70 |
| Tu sas ben no se sta mai        |    |
| Cossì insembre e biei nu,       |    |
| Che dal calt l'è proebì.        |    |
| Quanto strani ne hei de ti ecc. |    |
| Quindes di n'è ligà a un pal,   | 75 |
| Stame un puoc da na prudent,    |    |
| E no far che pi el sent         |    |
| Che tu pianze pur segnal,       |    |
| Se scampar vuos d'ogni mal,     |    |
| Magna e bei e sempre ridi.      | 80 |
| Quanto strani ne hei de ti ecc. |    |
| Vigneras po' qua fora           |    |
| Con to suor e to cugnade        |    |
| Tute quent sarei binade,        |    |
| Agnon zira sot e sora:          | 85 |
| Credi mo, non vede l'ora        |    |
| Che seone tutti a un ni.        |    |
| Quanto strani ne hei de ti ecc. |    |
| To Comare de Finot              |    |
| Si te aspeta ancora ella        | 90 |
| Crezi mo la sera quella         |    |
| Che te fara ben de bot          |    |
| Star aliegra e fer cignot;      |    |
| Si che lassa zir e goldi.       |    |
| Quanto strani ne hei de ti ecc. | 95 |

#### EPISTOLE AMATORIE

1

Ad Cat.[erinam] ser Bartolom[ei] P. (?) de Aug[urdo] Bart.[olomei] Cav.[assici] Amicam.

Perchè sforciato da quel Dio che porta l'arco e i istralli acceso ancora el mio core d'amorosa fiamma e carco d'amoroso pianto: e dolce guerra: A vui, dulcissima e veneranda Madona Caterina signora del cor mio, sum disposto dimostrarvi in parte quanti dolori: quante amare pene per vui soporto. E certo se vui vedesti l'accerba passione che ho in meggio il core, vui piangeresti per pietade, nè sì indurato sarebe l'animo vostro verso il fidelissimo servitore vostro Bartolamio de Cavassico. E certo ancora s'io potessi exprimere in la mia stanca lingua gli tormenti che sono fitti in el mio passionato pecto, io faria per pietade speciarsi gli saxi e lo cielo lacrimare. Io faria per compassione firmarsi gli fiumi e caminare i monti, io comoveria el vostro core de diamante, nè vui saresti de la mia morte tanto ingorda. Ma da poi che 'l mio destino e la mia dura sorte m' ha condutto in el vostro paese a innamorarmi, jo sum contento: però che io sono innamorato in Madonna Caterina Bella: savia, acorta, e gientille, umana, e piena de costumi, colma in vista di pietade. Da la qualle io spero del mio fidel servire trovare onesta mercede. E se non fusse questa speranza, la vita mia seria brevissima: perchė el vostro angelicato viso colmo d'ogni belleza m'ha tanto inflamato, ch'io vivo senza spirito, senza anima, e senza core. Non vogliati, vi prego, credere a quello che dice lo proverbio che amor d'un forestiere non dura un'ora: e l'è ben vero che sono forestiero, perchè vui non me voreti forse conoscere. Ma per la perseveranza conoscereti lo mio sviscerato amore essere più de Alexio et de alcun altro fidelle il qual s'è posto in meggio del vostro delicato petto. E niente dell'amor mio non ve curati. Adunque, o sol mia vita, sol mio conforto, e sol disio, vi piacqua mostrarmi il vostro divino volto da inamorare un orso, d'accender un saxo, e da specciare un adamante: Non posso più durare a tanto fervente foco che mi brusa e consuma dentro al tribulato e mesto core. Vi prego, nobilissima mia Caterina, vogliati acceptarmi nel numero degli vostri amanti. E non vogliati esser quella che per vui m'abia a disperare. Chi avria mai creduto ch'io medesimo forestiero fosse venuto in el vostro paese a inamorarmi e consumare la

fiorida mia gioventude in angosciosi pianti? Aimė, che fiamma è questa che mi arde, e non la posso dimostrare. Aimė mischino, dove procede tanti caldi suspiri, quanti inseno fuora del mio lacerato pecto? Si che, excelsa mia Caterina, da me tanto disiata, vi prego che non siate verso el fidelissimo servitore vostro Bortolamio tanto rigida e protterva, ma siati verso esso arquanto pietosa, e non vogliati conconsentire che per vui il mora, el quale (sic) grandemente ve lo ricomando. Vale.

Vane mia litra, disperata e mesta,
Davanti a quella ch'a me andar non lice,
Cagion de la mia morte si infelice:
A lei te inclina riverente onesta.

П

Ad Cat.[erinam] B.[artolomei] C.[avassici] Amicam.

Qual destino, o regina del cor mio, o qual mia crudel fortuna m'ha conducto a tanta misera sorte, ch'io arda per chi di me non fa stima, e chi de l'amor mio non se n'incura? Qual mia insoportabil pena, o qual abondante foco mi sforza contra mia voglia a vui scriver questa mesta e sconsolata litra? e se scrivendo trapassasse el segno, pregovi excelsa Madona Caterina, mi perdonati, e che

vogliati tal dureza dal delicato pecto discaciare, e essere alle mie pene più piatosa: per la qual temo la trista vita sara brevissima. Aimė, chi avria creduto che la fulgente e ornata testa cum crini d'oro m' avesse ligato? Aime, chi avria creduto che la risplendente faccia li ochij che par do stelle m' avesse infiamato? Ahimė, chi avria creduto che 'l dolce bochino le sue man false, e le suave parole m'avesse el cor robato? Ahime, chi avria creduto che la candida golla, lo bel petto e le pulite mamelle, fosse sol per mia morte da Idei create? Ahimè, chi avria creduto che le vostre man crude me aprisse a meggio il pecto? Aimè, chi aria creduto che un' angiella fosse per mio mal dal ciello discesa? Ahimè, rapace lupa, sacciate, bevi del sangue mio, divora el cor afflicto. Da poiche disposta sei abandonar per un altro el tuo fidel servo, mi che ognor t'amo, ognor ti bramo e per un Dio t'adoro. Sicche, mia celeste diva, pregote che rimovi tal rigidezza dal tuo indurato core e te disponi a la mia affanata alma reffrigerio dare. Ahimè, cuor di saxo. Ahimè, cuor di diamante, tu sei qual calamita che'l tristo cor me cavi fuor dal pecto, o nobilissima donna, qual causa ti move esser verso me tanto cruda? Io t'ho servita, anci adorata e tu dolcissima Caterina, voi lassarmi, non più guardarmi? E sum discacciato per quel tuo tanto amato Alexio, qual hai nel delicato pecto albergato; Lui la tua speranza,

e tuo conforto: Lui sol ami: Lui sol desideri: Lui de ti non cura: Lui de ti non fa stima. E io dolente misero sum da te derelicto, benchè non sia degno a la nobiltà e excellenzia vostra. Ma se poi sanar la mortal piaga de Bartolamio servitor vostro, perchè nol fai? le tue angeliche bellezze m' ha si acceso, ch' io temo che, amando, el viver mio serà brevissimo. Considera, ti prego, un poco che i to capei d'oro divenirano tra breve camiti, li ochij che m'accende non avrano tanto splendore, Ahimè, che come un fumo passa le bellece, passa la nostra etade. Ahimè, donna, che in vechiezza non averai più amanti, me più non troverai, ch'io serò morto per tropo amarti. Alora te pentirai de averme facto torto. Alora che vederai el mio corpo lasso al monumento portare, dolerati, e le lacrime per lo tuo viso abonderano. Sicché, madona Caterina, ingrata, pigliati ormai partito de volermi aiutare e confortare Bartolomio servitore vostro e arquanto de non perseverar in tal durezza; el mio misero cor te ricomando.

#### Ш

## Ad Cat.[erinam] B.[artholomei] C.[avassici]

Pudicissima, onoratissima e cordialissima Madona Caterina, signora de mia vita: Le passione e dolori li qualli io porto per amor vostro si m'ha costretto a scrivervi questa mia dolente epistola e denotarvi il bene e amore, il qual vi porto, ho portato e porterò domente ch'io viverò in sto misero mondo, in el qualle non credo mai vivere senza di voi, dulcissima Caterina signora del mio core: perchè vui seti sola benigna a gli ochij mei. Qual destino, o regina del cor mio, o qual mia crudel fortuna mi ha conducto in tanta misera sorte, che io arda per chi di me non fa stima e chi de l'amor mio non se incura, essendo la mente vostra verso altra persona redrizzata! Non niego che molti vi amano, perchè seti degna da ciascaduno essere amata, ma molto mi dole che non stimati me misero infelice, avendome el cor trapassato col vostro dolce squardo, qual seria quel crudo core e crudo animalle vedendo me mischino in tante amare pene, di e nocte consumarmi, non mi soccoresse: chiamando sol per mio soccorso sempre morte, da poichė per vostra gran durezza seti cagione che un vostro fidel servo perisca, possendolo col vostro benigno aspetto aiutarlo, e non vogliati. Ma spero cum queste amare lacrime, ardenti suspiri, romper la vostra gran durezza, la qual regna nel vostro grazioso e benigno pecto, che pieta vi prenda di me, vostro afficto servo. E si serivando in questa da vui receputa littera cum tante lacrime da me scripta, io falasse, vi prego, carissima e amatissima Caterina, mi perdonati, e che vi dignati de cetarmi per vostro

fidelissimo servo, el qual cum genibus flexis e cum le braccia in croce a vui recorre, essendo vui la stella corso de sua vita, avendo io preso cum debil core e cum la tremante mano la infelice pena e preparati li ochij al grave pianto a narrarvi li aspri e crudel mei martirj per li qualli in breve tempo la vita mia serà brevissima, se presto non dati qualche socorso al tribulato core. Ma credo che la umanitate vostra se inclinerà, e moverassi a compassione, leggendo questa mesta e infelice littera: per la qualle non al vostro duro core, ma un duro saxo se moveria tollendo el dicto de Petrarca: Non è si duro core che lacrimando, pregando, amando tallora non si mova, nè sì fredo voler che non se scalde. Siche adonca el vostro duro core vignerà a riscaldarse, apresso lo mio mesto e affocato pecto. Ma solo questa è la doglia e accerba passione che mi trapassa il core, vedendomi esser da vui ogni di più stentato. Per le qual pene temo che l'afficto corpo mio in breve convegnerà da vui separarse, e se io morendo per amore vostro in si giovenil etade vorò sia scripto queste parole sopra la sepultura mia infelice. Siche, excelsa e carissima Caterina, da me tanto amata, vi prego che siati verso el servitor vostro arquanto piatosa; non vogliati consentir che Bartolamio per vui mora. Sichè fra vui considerate un poco che onor vi serà quando seran lecte queste parole sopra el mio tristo monumento, Vale.

#### EPITAPHIO (1)

UNO QUI JACE IN LOCO OBSCURO E BASSO

CHE FU PER BEN AMAR DE VITA PRIVO

MA BEN JACCIA LUI SOTTO EL DURO SAXO
S'ALIEGRA CHE 'L SUO AMOR RESTA ANCHOR VIVO

Vane mia letra sconsolata, vane
Davante la mia dolce Caterina
Che m'à cavato il cor cun le sue mane
E cum gran riverenzia a lei te inclina,
E dir che le sue voglie tanto insane
Cagion che langue l'alma mia mischina,
Che già tutt'arso sum per tropo amarla,
Nè mia calente fiamma puol scaldarla.

#### IV

Epistola amoris - Ad Amicum.

Non so cum qual capazità di mente scientifica e preclara deba exprimere e narrare de mile parte l'una de li precuzienti e continui flageli, qualli ognora porta il dolorato core de la vostra fidelissima serva che da quel zorno in qua mancai del

 $<sup>^{(1)}</sup>$  Questo epitafio è scritto sopra un sepolero rozzamente disegnato nel ms. dallo stesso Cavassico.

vostro jocundissimo aspecto sempre tristandomi, e zorni e note li mei lacrimati, e mesti ochij piangendo: Como fanno (sic) la mesta e infelice tortorella quando si vede esser in stato viduale, priva, e abbandonata da la sua dilecta e cara compagnia di altro non nutrisse salvo mestizia, pianti, doglia e lamenti: Cussì fazo io vedendomi abandonata, lassata, e priva da ogni ben di questo misero e falaze mondo: E etiam vedendomi esser mancata l'amore e fede a mi più volte promessa, che da puoi el mio partir ho mai visto, nè aldido pur una minima paroletta de visitazion da vostra parte; e questo prociede per la crudeltà, la qual verso de mi aveti più volte usata e di continuo usati cum tanta durezza, e amaritudine, che a pensarlo mi sento de doglia tutta lassa e afflicta, per modo che non mi mandando qualche benigna risposta in breve tempo serò acompagnata a la obscura fossa, là dove zorni e note non si vede mai: Sapiate che altro non desidero da la nobilissima persona vostra, salvo potere personalmente veder quella e potervi contare ad uno ad uno tuti li mei martirij, affani e guai. E mostrarvi quanto è fervente e caldo l'amore e la devotion che vi porto, e portarovi fin che spirto rezerà questi mei membri. Non altro. Per infinite volte a voi mi recomando, Serva e fidelissima. Vale, vale unico e desiato mio bene.

## NOTE ()

I, vv. 41-44. Il poeta prega vivamente il lettore, che quando incontrerà qualche errore 'maron' nei suoi versi, prenda pur la penua per notarlo e correggerlo. Se pure quel tolè la penua non significa: « sopportate in pace questa pena, rassegnatevi per amor mio ».

 v. 59, De Sus, allude a Paulilo Sasso, il poeta e improvvisatore modenese che al tempo del Cavassico godeva assai larga nominanza.

— vv. 8°1-96. Il poeta confessa che non tutto quello che ha raccolto nel suo libretto egli l'ha cavato dalla sua testa, ma che per accrescere il mucchio, è andato rubando dei grani qua e là e poi li ha seminati nel sno campo.

— v. 95 La forma ie = i he si poteva forse conservare così sdoppiata, nel significato di li ho.

V. Si noti la forma del plurale stramoti, usata per designare un solo componimento, che è veramente uno strambotto.

VI. v. 29. Ch' io te fo de bracie croce (Cfr. n. xxix, v. 17) è espressione assai frequente nella poesia popularesca

<sup>(\*)</sup> In queste poche note dichiarative mi sono attenuto a quello che mi sembrava strettamente necessario, rimandando, pel resto, il paziente lettore alla *Introduzione* ed al *Lessico*.

del sec. xiv e xv. Cfr. la xvn, v. 25-6, della Ballate e strambotti del sec. XV tratti da un codice trevisano, nel Giorn. stor. d. lett. it., iv., 47 e la nota relativa. Si aggiunga, Canzonette antiche, Firenze, 4884, Libreria Dante, p. 75.

- v. 40. È allusione a Fetonte, ed è similitudine che s'incontra nei poeti aulici del Quattro e Cinquecento, come nel Sonetto 137 del Tebaldeo \*Opere del Tebaldeo da Ferrara ecc. in fine: Impresso in Venetia per me Maestro Manfredo de Monteferrato, моссосу. Adì x del mese de Settembre).
- v. 61. Ahimė, ch' aspetto e aspettando m' atempo. Ci ricorda quei componimenti o passi di componimenti nei quali a volte è riprodotto anche nella forma latina il versetto del Salmo che comineia: Expectans expectavi. Vedi il n. xiv delle citate Ballate e strumbotti ecc., e i riscontri nella nota 2 della p. 21.
- VII. v. 63, « Le brucerei (alla mia amante) tutte le viti del podere »; espressione maliziosa.
- v. 75. Sancta Cros, nome del piecolo lago e villaggio situati a circa quattro miglia ad est di Belluno.
- v. 93, Sant Moman, oggi più communemente S. Maman, o S. Mamante, è il nome d'una chiesa isolata, a piè del monte presso Belluno, tra levante e mezzogiorno.
- VIII. v. 1. Al Bonel, il Bonello, nome d'un bue, Bonella doveva essere il nome di una cauzone villanesca, cantata dai contadini bellunesi durante l'aratura, come apparisce dal n. xi, v. 56, dove (vv. 47, 55-7) incontriamo altri nomi di buoi e di vacche. Cfr. anche il n. xxxvi, v. 119, e il n. xxxvii, v. 40.
- v. 13. Castoi, piccolo villaggio del Bellunese, registrato anche dal Pellegrini, Nomi locali cit., p. 35.
- v. 19. Tibola o Tibolla è una valle aspra e selvaggia ma non del tutto disabitata, a mezzodì di Belluno.

IX. v. 37. Pota de S. Fichet. È un' esclamazione evidentemente maliziosa.

XI. vv. 55-57. Qui il Cavassico accenna a sei canzonette, canzon, che i villani del contado bellunese intonavano durante l'aratura, ciascuna delle quali s'intitolava dal nome d'un bue o d'una vacca.

- v. 69. Zolt o Zoldo, nome complessivo d'una regione montnosa della provincia di Belluno.

XII-XIII. Per le opportune illustrazioni a queste poesie in lode di Bartolomeo Alviano rimando alla Appendice II.

XIV-XV. Sul motiro di questi due sonetti, frequenti nella poesia cortigiana del Quattrocento, vedansi le osservazioni della Introduzione, p. XLVI e la nota 65.

L'altima terzina del primo sonetto, in cui il poeta dice che « l'aspra piaga » sua « sanar non gli può l'erba, nè arte maga », è reminiscenza del petrarchesco: « I begli occhi ond'i' fui percosso in guisa Ch'e' medesmi porian saldar la piaga E non già virtù d'erbe o d'arte maga ». (Son. I begli occhi.

XVI. v. 48. Carpedon. Su questo personaggio, che probabilmente è Bernardino Crepadoni, vedasi la nota 17 della Introduzione (p. clxiv). Si noti però che la barzelletta n. xxix è indirizzata ad Alba Doglioni P. (Petri?) Carpedonis Amicam.

— v. 55-57. Di Finoto Valentino mi manca qualsiasi notizia, e così pure di Polo da Miaro, della cui famiglia (Miari), appartenente alla vecchia nobiltà bellunese, è detto qualche cosa nella citata nota 17 della Introduzione (p. clxiii). Persicino o de' Persicini è il cognome della amante e poi moglie del Cavassico.

XVIII. Il primo verso che ho posto in corsivo e che avrei potuto rinchiudere fra parentesi quadre, si trova messo innanzi, nell'autografo, a questa barzelletta, con la quale però sembra non aver nulla a che fare. Era forse il verso iniziale della ripresa d'un'altra barzelletta, verso che si usava talvolta porre come intitolazione di tutto il componimento.

XIX. v. 23. Sopra Croda è nome d'un villaggio presso Belluno (Cfr. Pelleghin, Nomi locati cit. p. 34), del quale fa di nuovo menzione il Cavassico nella poesia seguente (xx, y, 2).

XXI. v. 12. Campedel (Campitello) è ancor oggi il nome popolare della piazza maggiore di Belluno, o Piazza Vittorio Emanuele.

— v. 45. Cirvoi è un piecolo villaggio presso Belluno (Cfr. Pellegrini, Nomi tocati cit. p. 35), dove il Cavassico aveva una parte dei snoi poderi. Cfr. il n. xxxvi, v. 472, e il n. xxxvi, v. 5.

XXVII. v. 105. San Bold, S. Boldo o Ippolito.

XXX. v. 21. Qui forse si allude ad una lande o invocazione a S. Apollonia, che mi è sconoscinta.

XXXIII, v. 3. De Cecat era il soprannome dei Crepadoni.

XXXV. Per questo componimento e in generale per la poesia priapesca italiana vedansi l'Introduzione (pp. cxxxu-v) e le note relative. Delle varie poesie quivi pubblicate quella che pel concetto si avvicina di più al componimento del Cavassico è il Sonetto sopra un Ca.... che, a parte la materia, per la franchezza e disinvoltura arguta ed efficace della forma, e pel codice che lo contiene potrebbe stimarsi opera di Pietro Aretino.

XXXVI. vv. 18-20. Siamo tutti tali che vi assicuro che ciascono di noi, a mangiar polenta e ghiri, vale per due.

— v. 56. Come s'è notato altrove, Cividà, Cividal o Cividal di Bellun erano varie designazioni, in uso nel Cinquecento, della città di Belluno.

XXXVII. È indirizzato dall' A. alla Margherita Persicino, la futura moglie, per eccitarla a lasciare la villa di Cirvoi e venirsene a Belluno, dov'egli, il poeta innamorato, l'attendeva impaziente.

- - v. 121. Vien entre, cioè nella città di Belluno.

XXXVIII. v. 5. Che l'è ben mez det fuoc de San Zanban. Il C. dice d'avere in dosso una malattia, la malattia d'amore, che è ben peggiore, più terribile del fuoco di San Zamban. Ma che sarà veramente questo terribile fuoco? Due soli riscontri io ne conosco, uno di fra Giacomino da Verona, che nel Babilonia infernali (ed. Mussafia nei Monum. ont, di dial, ital, nei Sitzungsber, dell'Accad, di Vienna, cl. filos, stor. vol. xLvi, p. 150, vv. 105-6) ci rappresenta i demoni « Ki ceta tut' ore la sera e la doman | Fora per la boca oribel fogo Zanban», e che il Mussafia registrò nel Glossario con un punto interrogativo. L'altro esempio ci è offerto da un veneziano contemporaneo del C., Andrea Calmo, che in una lettera (ed. Rossi, p. 167) ricorda il « fuogo Zamban che se destna co i sassi », subito dopo il « mal de San Lazero ». Il passo del C, viene ad accordarsi con quello del Calmo e a confermare che vi era una malattia designata col nome di « fuoco Zamban o di San Zamban », come anche oggi il popolo bellunese chiama « fuoco di S. Antonio » una malattia. Qui il C, ci porge un elemento che negli altri due esempi mancava, cioè il San, che metterà il mio caro prof. Salvioni sulla via della vera spiegazione.

XXXIX. Su questo lamento della città di Feltre vedasi l'Introduzione, pp. c-ci.

— v. 32. Lo Tidesco Botchvistiano, è il Liechteustein, il capitano tedesco che ebbe tanta parte nella guerra cambraica, specialmente nel Veneto.

XLI-XLIII. Per queste poesie storiche, che si riconnettono agli avvenimenti onde furono teatro Belluno e il suo territorio durante l'anno 1510, vedasi l'Introduzione p. ci-cin. La « sucrata e diva spina », di cni è fatta menzione al v. 34 e 48 del n. xli, è la reliquia della Sagra Spina che si conserva ancora nella Cattedrale di Belluno. È noto che non pochi fra gli inni liturgici del M. Evo cantano la sagra Spina, (Cfr. Dreves. Liturgische Hymnem des M. A., Leipzig, 1888, n. 18-23).

XLV. Di questo componimento, che si può considerare come una piccola rappresentazione storica d'occasione, è detto qualche cosa nella *Introduzione*, pp. cxxviii-cxxxi.

XLVIII. Per questo sonetto vedasi la nota 70 alla In-

troduzione e l'Appendice I.

L. Di questa serie di strambotti sulle sette allegrezze d'Amore, s' è parlato diffusamente nella *Introduzione*, pp. cxxxv-cxlv.

LH. È indirizzato a Messer Luigi Delfino, che il 30 novembre 1507 entrò in Belluno come Podestà e Capitano, e vi rimase fino al 1509, in cui fu inviato a succedergli Giacomo Gabrieli.

LIV. È un sonetto pieno di quei giochetti a base di alliterazioni, di eni abbondano le poesie, specialmente burchiellesche, della seconda metà del sec. xv.

LV. In questo sonetto il C. tratta un motivo abbastanza frequente nella poesia nostra, facendo un'invettiva contro i giudici dei suoi tempi.

LXI. v. 94. Per Marcato. Per la piazza detta appunto del Mercato.

LXV. Questa barzelletta storica, che si riferisce al famoso assedio di Padova del 1509, fu la prima volta data in luce da me, in forma diplomatica, nel Giorn. stor. d. letter. ital. xvn. pp. 112. 3, n. Fu poscia riprodotta dal Medix nell'Appendice II del suo volume che forma la Disp. ccxlv di questa Scelta ed è intitolato La Obsidione di Padova del moix (Bologna, Romagnoli, 1892, pp. 319-25). La presente edizione si avvantaggia sulle precedenti per una nuova collazione con l'originale, dovnta al cortesissimo prof. F. Pellegrini.

- v. 6. Marca, l'esercito veneziano.

— v. 13. Lunard du Dresen. Leonardo da Trissino, della nobile famiglia vicentina, sbandito di patria per omicidio commesso, aveva passato alcuni anni in Germania, famigliare a Paolo di Liechtenstein e ad altri della Corte di Massimiliano. Nel giugno del 4509 occupò Padova, in nome dell'imperatore, ma, come nota il C., senza un ordine esplicito di lui. Si legga ciò che del Trissino serisse il Da Porto, che gli fu compagno e concittadino, nelle *Lettere storiche*, lett. 21, 22, 25.

— v. 34. I sitara i boletin. Intorno a quest'uso di saettare o seagliare bigliettini insieme con le freccie, abbondano le testimonianze, una delle quali è contenuta nella nota seguente.

- v. 42. Per tuor et gat. Per le illustrazioni e indicazioni storiche e bibliografiche intorno a quest'uso guerresco rimando alla Appendice III, che il Mepin inserì nella sua opera citata (pp. 333-363) col titolo Notizie ed appunti intorno al costume querresco della Gatta. Alle quali notizie potrà aggiungersene un'altra tratta dalla vita di Francesco Maria I Della Rovere, duca d'Urbino, che si conserva autografa nel Cod. Vatic. Urbin. 490. Nel ms, non è indicato il nome dell'autore, ma, come giustamente congetturò il Tounasini, La vita e gli scritti di N. Machiavelli, 1883, vol. 1, p. 240, e come del resto apparisce abbastanza chiaro dalla lettura. l'opera dovette uscire dalla penna di quel Federico Veterani, che fu bibliotecario dei duchi d'Urbino, alla fine del sec, xy e sul principio del sec, xvi. Il biografo, parlando dell'assedio di Padova, narra (c. 172 r. sg.) che « i Tedeschi avevano devastato \* tutto il padoyano, nel mentre che Massimiliano attendeva a far » battere a Covalonga 'sie' in un subito levò quasi il fianco del » Bastione fabricatovi dal Zitolo. Ma lui dentro, terminato alla » difesa per mostrare l'animo et virtù sua, ogni hora incitava » li inimici cum parole militare et gravemente cum l'artiglia-« rie li offendeva. Et per più irritargli fece ponere fuora una » Gatta posta in un lancione cum bollettini scritti in tal » proposito, li quali poi cum ballestre gli fece gettar fuora " tra la gente pel Campo, che dicevano: Su su chi vuol la gata, Venghi inante al Bastione, Dove in cima dil lan-» cione | La vedete star ligata ». Cum seguito de simili altri » versi che per brevità li lascio come anco assai publici fra » soldati, che tu, Lettor, volendo gli potrai facilmente risa» pere, li quali più che altri accendevano particularmente » Spagnoli ».

E poco più oltre: « Maximiliano cercando pur di gna» dagnar l'entrata in Padna, fece cum l'artigliaria gettar
» circa 400 braccia di muro a terra, cum ordine, che si desse
» la battaglia... Nè il Zitolo intanto mancava di dentro di
» rinforzare Ia sua difesa, disponendo in deputati luochi ta» vole piene di acuti chiodi, ultra l'altre cose postovi (sic)
» per mantenere il bastion, facendo auco di nuoro gettare
» bollettini in campo nel proposito della gatta particular» mente incitando Spagnuoli cum questi versi:

Su, Spagnoli, che avantati Sete al sacro Imperatore, Si vi da di suoi ducati Dil bastion la gata tore, Zitol v'è da tute hore, Vi gli tien la guardia fatta, Su su chi vuol la gatta.

- Stimulavano tai bollettini et accendevano talmente li
   animi di Cesariani, che spinto anco dalla vergogna, Maxi miliano vi fece attaccare la seconda battaglia ».
- v. 53. Quel Sech. Il Medin annota: « Pare che alluda a Jacopo Secco, traditore dei Veneziani alla battaglia della Ghiaradadda ».

LXIV. Questa Favola pastorale, che è forse il componimento più notevole del notaio bellunese, fu già pubblicata, come s'è avvertito, dal valente quanto modesto prof. Fraucesco Pellegrini, in occasione di nozze (Belluno, Ottobre 1883, Tipogr. Cayessago). Nel riprodurre ora questa favola dopo una nuova collazione dell'antografo eseguita dal medesimo prof. Pellegrini, vi aggiungo in gran parte le annotazioni da lui apposte alla sua edizione, talvolta omettendone per brevità,

perchè comprese nelle cose già esposte nella *Latroduzione* e nelle note, tal'altra accrescendole di nuove, contrassegnate con la sigla (C.).

- v. 1. Lo Podestà era allora Francesco Vallaresso (dal novembre 4511 al maggio 4514).
- v. 5. E voi Misser. Era a quel tempo giudice o Vicario del Podestà, Girolamo Lusa da Feltre.
- v. 9.  $Donna\ Peserina$ . È la gentildonna Pesarina , podestaressa.
- v. 19. Qua su. In questo palazzo, che è il Palazzo dei Rettori, ora sede della Prefettura. Cfr. v. 80.
- v. 24. Pietro Ghisi, capitano, rese il Castello di Cadore agli Imperiali, il 25 febbraio 1508.
- v. 28. Il turtură. È certo un'allusione ad una cañzone a ballo che incominciava appunto con questa parola, eguale o diversa che essa fosse dalla canzone che principia: «Turlura la cavra è mozza», ricordata in una delle stampe musicali del Petrucci e riprodotta su un'edizione veneziana del 1558 dal Rossi, Lett. di A. Calmo, pp. 444-5 (C.).
- v. 31. Fra i balli qui ricordati ho creduto di annoverare, scrivendolo in corsivo, anche zoios, sebbene a prima vista esso possa sembrare, com' era sembrato all' egregio prof. Pellegrini, un aggettivo plurale apocopato riferito a « donzelle ». Questo ballo, rammentato anche dal Calmo e dal Ruzzante, è descritto largamente da Guglielmo da Pesaro nel suo Trattato dell'arte del ballo (Bologna, Romagnoli, 1873, pp. 92-4, Disp. 131 di questa Scelta), come notò il Rossi (Lettere di A. Calmo, pp. 419 e 420, n. 2). Più comunemente noto e citato dagli scrittori del Cinquecento è il ballo detto la Rosina, che era anche il nome d'una canzonetta popolare ancor viva nel sec. XVII e conservatasi fino ai nostri giorni con lievi mutazioni di forma. Alle ampie indicazioni raccolte dal Rossi, Op. cit., p. 413-4, soggiungerò che una menzione simile a quella fatta dal Tassoni, ricorre in un Lamento de una gioreneta la quale fu volenterosa de esser

presto maridata, che esiste in un opuscoletto di 4 carte in 8.°, s. a., n. n. tip., ma del sec. XVI. possednto dalla Palatina di Firenze. In questo lamento (che incomincia: « Madre mia, non viti l'hora De esser presto maridata ») la mal maritata esclama, fra l'altro:

L'è tre mesi e una stemana Che io non m'ò cavà la peliza, Sto fiol de la putana Tutta notte si me ciza, Io me sento tanta miza, Per cantarghe la rusina, Che non posso la matina Star in letto nè avolta.

11 C. nomina ancora questo ballo al v. 607 di questa medesima favola.

Dell'altro ballo i Lioncei ci dà una descrizione maestro Guglielmo da Pesaro (Op. cit., pp. 103-4), in un capitolo intitolato: « Ballo, chiamato Lioncello, in due, composto per Messere Domenico », cioè messer Domenico da Ferrara, maestro di Guglielmo (C.).

- v. 56. « Che useirò dallo stretto sentiero del diavolo ». Mazarnol è propriamente uno spirito folletto, un genio o mago silvestre e campestre, ora benigno ed ora malefico ai pastori ed ai contadini.
- v. 79. Nel margine dell'autografo, di fianco a questo verso, si legge la data 4508. Infatti nel febbraio di quell'anno l'imperatore Massimiliano mandò le sue schiere in Cadore; dove occuparono il castello, ma furono completamente sconfitte a Tai il 2 marzo da Bartolomeo d'Alviano, generale dei Veneziani.
- v. 128. Allade alla podestaria di Priamo da Lezze e a quella immediatamente posteriore di Luigi Delfino (4506-1507), durante le quali in Belluno fu un vario e lieto succedersi di tornei, feste, spettacoli e divertimenti pubblici e privati.

- v. 134, Quela taiada de Cadore. Il sanguinoso combattimento di Tai nel Cadore (1507), nel quale perirono 2500 tedeschi. Forse qui abbiamo un'efficace espressione maliziosamente popolare per designare ad un tempo il macello o strage dei tedeschi e la località dove il fatto avvenne.
- v. 157. Allude alle turbe di meretrici che seguivano l'esercito tedesco. Intorno al qual fatto poco edificante, ma comune a quel tempo, abbondano le testimonianze; numerose e spesso curiose, fra le altre, quelle che incontriamo nei *Diarit* di Marin Sanudo (C.).
- v. 167. Erano in Belluno Carlo Corso e Paride Greco con 170 pedoni e 65 cavalli, e Paolo Contarini con 520 stradioti.
- v. 169. E così lasciarono solo, abbandonarono il Rettore messer Giacomo Gabrieli, che, fatto prigione, fu mandato in Primiero.
- v. 176. Poi ei faceva mettere in nota la roba consumata e non pagata.
- v. 182. E il peggio è che le cantine se ne risentono ancora; cioè ne vuotarono quasi tutto il vino.
- vv. 189-191. Serravalle, derubato dagli Spagnuoli che erano coll' Imperatore, fu ripreso con molta strage ai 20 luglio da Pietro Corso coi snoi fanti, e da messer Giovanni conte Brandolini che guidava la cavalleria leggera al servizio dei Veneziani, e saccheggiato di nuovo.
- v. 201. *Qui de Lavaz*, quei di Castellavazzo, presso Longarone, luogo di poveri montanari.
- v. 209. Ai 24 di luglio 1509 Zancont, cioè Giovanni o Gianconte Brandolini, testè menzionato, insieme con Pietro Corso, seguito dalle cernide levate in Valdimareno entrò in Belluno.
  - v. 216. Nent che, innanziche.
- v. 218. Ripigliarono Feltre e le rocche della Scala e Castelnuovo, là presso, ai 26 di luglio.
- -- v. 229-30. Se nonchè (quando che sia . sul più bello) ecc. Ai 4 di agosto il principe di Anhalt con 10,000

tedeschi e francesi prese Feltre, e la saccheggiò con l'uccisione di 400 cittadini.

- v. 240. Angelo Gabrieli venuto, come Provveditore ai 25 luglio, si ritirò insieme con le milizie veneziane.
- v. 244-5. A' 5 d'agosto i Bellunesi mandarono quattro oratori a Feltre e si sottomisero all'imperatore.
- v. 251. Aveva nome Giambattista Peloso, di Tesino, governatore imperiale.
- v. 257-60. Stava guardingo e armato dopochè, fallita l'impresa di Padova, Massimiliano aveva dovuto levare l'assedio ai 2 di ottobre: e quando conobbe l'avvicinarsi dei nemici, el tus su i tap, tolse su le sue carabattole e si ritirò nel Tirolo.
- v. 272. Si allude a Carlo Aleandro della Motta, segretario del Mocenigo; Giovanni Battista Vezzato era il giudice.
- v. 274-5. Nicolò Balbi venne a' 13 gennaio 1510, e con lui la compagnia di Carlo Corso, i cui soldati non volevano pagare le vettovaglie.
- v. 283. Preso Castelnuovo, e conquistata Feltre difesa dai cittadini, il principe di Anhalt, dopo un secondo sacco e nna seconda strage, la fece bruciare ai 3 di luglio 4510, sicchè per qualche tempo rimase disabitata.
- v. 307. Il rebiei, che ricorre spesso in questo ed in altri componimenti del C., significa ribelli alla Signoria di Venezia, cioè partigiani dell'Impero (C.).
- vv. 313-15. Ai 4 d'agosto 1510 venne messer Giovanni Diedo, Provveditore, a Serravalle coi capitani di cavalli leggeri Giovanni Forte e Francesco Sbroiavacca, e coi podestà di Sacile, Caneva, Conegliano, Oderzo e Motta che guidavano le cernide dei loro distretti e quelle di Cadore, e assaltò per due ore alla porta di Rugo la città, difesa da Andrea Licchtenstein con 400 tedeschi e francesi.
- v. 337. I Veneti, che si erano ritirati a Capodiponte, tornarono all'assalto ai 40 di agosto, giorno di S. Lorenzo, rinforzati da molti territoriali, ma dopo sei ore di combat-

timento si allontanarono dalle mura con gravi perdite. Durante questi tentativi restò abbrneiato il borgo di Campitello, e così molte altre case dei dintorni. Si avverta che il nostro notaio, che almeno ha il pregio della sincerità, dà della canaia alle milizie dei Veneziani specialmente in odio ai Cadorini, che erano gran parte nelle cernide venete.

- v. 343. In margine, di fianco a questo verso, il C. scrisse: « Clarissimo messer Aloise Mocenigo proveditor general de S. Marco » (C.).
- vv. 346-51. La sera del 2) agosto furono piantati 30 pezzi di artiglieria nel l'ampitello, che bombardarono tutta la muraglia, e apersero la breccia. La mattina del 21 il l'itolo da Perugia occupò la breccia e non permise ai soldati di entrare a far bottino finchè non fu conclusa la resa.
- v. 356. Queste lodi qui ripetute (cfr. il v. 343) del Mocenigo trovano più largo riscontro nel componimento più addietro pubblicato, sotto il n.º xLvi (C.).
- vv. 362-7. L'anno seguente 1511, nel medesimo mese di agosto il capitano francese Chabannes de la Palice mandò ad assaltare Castelnuovo, difeso da Girolamo Miani e da una cinquantina di bellunesi, e dopo ferocissima pugna il castello fu preso e quasi tutti i difensori necisi (27 agosto).
- v. 376 *Un smari* ecc. Questi sembra che fosse Antonio Battaglia da Cremona, detto il *Battaglino*, il quale, mandato con 150 cavalli a scoprire gli andamenti dei nemici, ritornò col dire che tutto era inutile, e fuggi spaventando tutti.
- v. 388. Heubech, Giovanni Stnart d'Anbigny, cavaliere francese che governò Feltre e Belluno a nome dell'Imperatore dal 28 agosto in poi.
- v. 395. Vitello Vitelli ginnse il 26 ottobre con 700 cavalli di varie genti, ed entrò in città circa a tre ore di notte.
- v. 409. La Gardona era una rocca che chiudeva la valle del Piave sopra Castellavazzo, verso il Cadore, e colà si trovava Giampaolo Manfrone con 400 soldati e più di altrettanti di milizie paesane.

- v. 416. Il capitano Regendorf con 3000 tedeschi venne nel Cadore, occupò il castello e pigliò coraggio di sforzare il passo della Gardona.
- -- v. 425. Il giorno 11 il capitano Manfrone con Girolamo Michiel e Giovanni Forte partirono da Bellinno colle loro schiere senza neppure affrontare i tedeschi.
- v. 436. La notte si accamparono nell'Oltrardo, poi ordinarono che fossero atterrati i muri verso il Campitello.
- v. 451. Lo stesso giorno arrivò Giovanni Forte con l'avanguardia, e lo seguirono poi il Provveditore generale Andrea Gritti, Girolamo Michiel, il Contarini e i condottieri Giampaolo Baglioni, Sebastiano Mancini, il Fregadorno da Genova, Giampaolo Manfrone, Serafino da Cagli, il Conte Gnido Rangone ecc., in tutto circa 10,000 nomini.
- v. 667. Questo accenno al ballo detto i ranti di Spagna viene ad aggiungersi ai soli due raccolti dal Rossi ad illustrazione di quello contenuto nelle Lettere (ed. cit. p. 416) del Calmo (C).

LXVI. Liana è forma aferetica invece di Giuliana, come il San Bott del v. 5.

- v. 37. Se il figlio del mediconzolo.

LXVIII. v. 75. Cuor è nome d'un villaggio del Bellunese, dove Giuliana di Corte aveva la sua villa (Cfr. n. LXIX, v. 432).

LXIX. v. 26. Da Grin, è nome d'un'autica famiglia nobile di Belluno. Cfr. nota 47 all' Introduzione, pp. LXI-III.

LXX, v. 64. Regoza è cognome bellunese; mentre è nome di persona il Mio del v. 84, che forse è da identificarsi, con il Mio della Bella, menzionato nel componimento LXXI, 3, 54.

LXXI. v. 49. Polir o Pulir è villaggio del Bellunese, e più propriamente del Comnne di Cesiomaggiore (Cfr. Pelle-Grini, Nomi locali cit. p. 31).

# QUI SE CONTIEN LA TAUOLA DE CAPITULI, SONETI, ET CANZON (1)

#### CAPITULI

| Aymè crudel non senti el mio gran pianto a c | art. | 3, p.  | 9  |
|----------------------------------------------|------|--------|----|
| Spesso gran focho vien duna favilla 2        | y    | 5      |    |
| O diauol uienme a tuor e non star pi         | >-   | 6, p.  | 14 |
| Qual cor di saxo idaspe o damantino 3        | ٥    | 7      |    |
| Chi uol ueder doue li stral affina           | >-   | 9      |    |
| Vale crudel amor che e gionto l'hora. :      | >    | 10     |    |
| Ahy sorte iniqua et più che fel amara        | >-   | 11     |    |
| E le giá tempo donna palesarte               | 34   | 11     |    |
| Si ben mi piacque di fugir amore             | >+   | 13     |    |
| Gionta nel ponto del estremo passo           | >>   | 13     |    |
| Quel seruo da lontan dona te scriue          | 76   | 15     |    |
| Quel seruo che voiesti veder morto (4)       | >-   | 17     |    |
| Amor discender fece el gran tonante          | >    | 17     |    |
| Lingua mortal ne mai spirto humano (5)       | >    | 22     |    |
| Dime un puoch tuoni e mo uari el bonel       | >    | 23, p. | 18 |
| l'oi chai tanto spetato speta alquanto 6     | >    | 25     |    |
| Remira ingrata hormai remira aperto (7       | >-   | 26     |    |
| Eccho el delphino, eccho el felice augurio 3 | >    | 34     |    |
|                                              |      |        |    |

<sup>(1)</sup> Il primo numero corrisponde alla numerazione quale è data dal C. stesso, talora inesattamente; il secondo alla numerazione delle pagine nella edizione presente. Le didascalie che riproduco qui in calce, nel ms. precedono il capoverso corrispondente. - (2) Ad Franciscam. - 3) Ad Fr. - (4) Ad Mar. - 15) Ad Pot. (estatem). - (6) Ad Mar. - 15 Ad Mar. - 15 Ad Pot.

| Chi per absentia la mia Dea non vede :      | i cart. | 39          |
|---------------------------------------------|---------|-------------|
| S' io thamo donna tanto, anci te adoro (1)  | >>      | .4()        |
| Col cor mio tristo, et con la stanca mano   | *       | 46          |
| Apri un pocho le orecchie, o scognosente    | >>      | 52          |
| La diuina bonta lalta clemenza              | >>      | 53          |
| Perche muo boi visin sason vignu            | >>      | 55, p. 49   |
| Ognhor chio maricordo rider uoglio          | >>      | 56, p. 51   |
| Perche tu uuos che cante chilo nn trat      | >>      | 56, p. 53   |
| Amor, è sol dolor susti e veneno            | >       | 60          |
| O quanto dura fia la mia partita (2)        | >>      | 97          |
| Lasso che fuor de laustera pregione         | >>      | 105         |
| Me nascha el canchre seon ben turluru       | 35      | 198, p. 115 |
| Surgite uoi pietosi humani spirti (3)       | >>      | 117, p. 118 |
| Romper convienmi el rabido silentio         | 75      | 129         |
| La trionfante Roma a Cicerone (4)           | >>      | 136, p. 137 |
| Se quei celesti e risplendenti lumi (5,     | >       | 111         |
| Colmo d'ogni martir de speme scemo (6)      | ъ       | 153         |
| Pensa quanto dolor donna spietata (7)       | >>      | 158         |
| Gia da l'altro emisperio era partito (8)    | >>      | 159         |
| Sento esser lopra mia peruenta in mano      | >>      | 169         |
| Son come un legno verde sopra el focho (9). | >>      | 170         |
| Misser lo podesta e capitani (19)           | >>      | 188, p. 188 |
| Poiche sperauza mha lassato al tuto         | >>      | 505         |
| E non sen po pi star non ge ne orden:(11/   | >>      | 203, p. 216 |
| Poi che tute uirtu per nostro scelo:        | %       | 216         |
| Dine syrochie hor mi prestati aginto (12)   | >>      | 128, p. 131 |
| Vnica diua mia poi che al ciel piace        | '9      | 221         |
|                                             |         |             |

#### SONETI

| El me convien spartir da te lo piede a carte | l, p. | -6 |
|----------------------------------------------|-------|----|
| Meschina al primo guardo a te mi diede »     | 1     |    |
| Dove sei stato, o cor mio lacerato »         | 1. p. | 6  |

| Più presto el sol farà de note il corso a   | cart. | 1      |    |
|---------------------------------------------|-------|--------|----|
| Non tanto dal falcon fugie la starna        | >     | 2      |    |
| Deh uien caron chi e quel che tanto chiama. | >     | 2, p.  | 7  |
| Date silenzio incliti e signor mei          | >     | 23     |    |
| Generoso delphin viro magnanimo 1           | >     | 35     |    |
| Partholomio mio caro oue lamore             | >     | 36     |    |
| Lisabeta mia dolce il suiserato amore       | ")    | 36     |    |
| Da indi inqua che la crudel partita         | 79    | 36     |    |
| lo tengo li ochij chiusi e lontan guardo    | >>    | 37     |    |
| Che fai si tristo sconsolato, et solo       | 79    | 37     |    |
| Credea me amasti hor col timor combato      | >     | 37     |    |
| Non dubitar mia dea uini secura             | >>    | 38     |    |
| Da poi che 'l ben el mal scripto e lasu     | ъ     | 38     |    |
| Quando uostre belleze altere et noue        | *     | 38     |    |
| Gionge la sera, el vilanel ritorna          | 26    | 41, p. | 40 |
| Surgie l'aurora, et da titon si sciolgie    | 36    | 41, p. | 41 |
| Echo la piaga qual nel miser pecto          | >     | 42     |    |
| Lucida gema posta in un bel castro (sic     | >>    | 44     |    |
| Sum chomo un legno verde sopra il focho     | "     | 44     |    |
| Moui un tal suon mia risonante lyra         | >>    | 47     |    |
| Quando sera quel di tanto aspetato          | >>    | 47     |    |
| Non riuan tanti fiumi a lalto mare          | >>    | 48     |    |
| Ladorna testa, et li dorati crini,          | ")    | 48     |    |
| S' io tho donato il cor se sei gientile     | >>    | 48     |    |
| Merita l'amor mio tal crudeltade            | >>    | .8     |    |
| Darme poi morte, vita in un sol ponto       | >     | 49     |    |
| Un duol piu de lamor assai me croce         | >     | 49     |    |
| Che noce a te un riso, un dolce guardo      | >>    | 49     |    |
| Se gientilleza se virilitade (2             | >>    | 49     |    |
| Deh uien a me tanto bramata morte           | 75    | 50     |    |
| Non tanto pichia vulcan doppo il monte      | >>    | 51     |    |
| Voria e non voria lassar damarte            | >>    | 52     |    |
| Cum quella fe che deba un cor perfecto      | >>    | 52     |    |
| Dona Maria, e ve volon pregar               | *)    | 56, p. | 56 |
| Tu credi forsi che thabia Iassato           | 3     | 59     |    |
| O sparauento mio solo conforto              | >     | 105    |    |

<sup>(1)</sup> Ad D. Pot. estatem . - 2) Ad Mar.

| S'io the denate il cor discognescente a          | cart. | 110         |
|--------------------------------------------------|-------|-------------|
| A l'armelino egual sei mia signora               | >>    | 110         |
| Se ben a morte mi sento vicino                   | >     | 111         |
| Credulo e tropo ogni cor feminino                | >>    | 111         |
| Che fai Bellun, hormailieua dagli ochi (Canzone) | *     | 125, p. 129 |
| Se Dio fin qui tra tante lanze e spade           | >>    | 125         |
| Non vedi el focho atorno, atorno acceso          | >>    | 126         |
| A che fugir Caripdi, et fugir Sylla              | >     | 126         |
| Non ue acorgete o uni ad ciaschun passo          | >>    | 127         |
| Signor del bel paese che adria bagna             | >>    | 127         |
| Cancion non te assicuro (Canzone)                | >>    | 128         |
| Per dimostrar quanto te sia tenuto (1,           | >>    | 138, p. 136 |
| Essendo el primo giorno hozi de lanno            | >     | 143         |
| Che hai garrofolar che sei si scolorato          | >>    | 114, p. 155 |
| Ringratia amor che da le rette sciolto           | >     | 144         |
| Madona che te piace? io moro amando              | 19    | 144         |
| Che mi fa a me Madona il bel parlare             | >>    | 145         |
| Frati dai zochi non ue affaticati                | >>    | 145, p. 156 |
| Non fu uergogna a Fabio ne a Viano               | >>    | 146         |
| l'oi ch' io feci da te lempia partita            | >>    | 146         |
| Quando natura a un bel lauoro e stancha          | >     | 146         |
| Summa belleza o mie amorose pene                 | >>    | 149         |
| Va possa larcho e la pharetra amore              | *     | 149         |
| Sel dolce aspeto di te o cara diua               | >>    | 150         |
| L'amante lamentando adormenzosse (2)             | *     | 160         |
| Se tu giongessi mai dolce opereta ,              | >>    | 163, p. 165 |
| Pensa ben pensa, sel pensar se pole              | »     | 174, p. 166 |
| O gran giudici trad ai nostri dan                | %     | 178, p. 167 |
| O ben lassaue andar el tut e gnent               | >     | 178, p. 168 |
| Fardel el me recres di to dolor                  | 7>    | 179, p. 169 |
| Quent bon pinsier fa l'hom si zes a effet        | >>    | 179, p. 170 |
| Madona Marieta hauei gran tort                   | >     | 91, p. 99   |
| Vale patrona mia che me nin uo                   | *     | 180, p. 171 |
| Che se dira di me apruo la zent                  | >     | 181, p. 172 |
| Non mai tant arse el miser phaetonte.            |       | 189         |

<sup>(1)</sup> Ad Pron. (isorem). - (2) Ad Marg.

| De | scio | 1. s | io)  | pote | esse | quel | che | e ho i | ael co | ore. | a cart. | 183 |
|----|------|------|------|------|------|------|-----|--------|--------|------|---------|-----|
| Qu | ando | sera | i cu | pide | ho   | rmai | con | tento  |        |      | >       | 183 |
| So | ben  | che  | lıor | col  | mio  | rozo | e l | basso  | stile  |      | 79      | 183 |

#### STRAMOTI

| O labra dolce mio felice nido                 | a cart. | 2, p. 8     |
|-----------------------------------------------|---------|-------------|
| O cor del corpo mio o mia speranza            | >>      | 2           |
| Cussi come la luna el suo splendore           | >       | 2           |
| De non tanti martyr deh non piu pene          | >       | 2           |
| Hor mira un pocho el mio straciato core (1).  | >       | 26          |
| Mirra la piaga qual nel miser peto            | >       | 28          |
| Questo el tuo servitor fidel straciato        | >       | 28          |
| Che gloria speri haver essendo cruda          | >       | 28          |
| Doue tua forza amor, doue tua fede            | >       | 41          |
| O uoi che intorno al corpo morto site         | 3       | 41          |
| S' io non son degno di te ingrata e dura      | >       | 41          |
| Vien meno el ferro tropo adoperato            | >       | 12          |
| Del sol sera la luce obscura et bruna         | >>      | 50          |
| Convienmi far da uoi donna partita            | >>      | 50          |
| l non uoria col mio canto noiare              | >       | :0, p. 45   |
| Sel stesse dir a me diria milli anni          | >>      | 50          |
| Altro non scio donarti in bonamano            | >>      | 60          |
| lo haueua uoglia de donarti il core (2)       | >       | 60          |
| Signor mio car non ue mariuegliate            | >       | 138, p. 137 |
| Qual singular piu degno, et piu bel dono (8). | >       | 143         |
| Non mando questo a te per far presente        | >       | 143         |
| Auisami se stai ferma e constante             | 3+      | 146         |
| Non ti posso donar degno lauoro               | *       | 146         |
| Talhor fugir te ueggio dal mio aspecto        | >       | 147         |
| Lecto ho za molti libri, et molte carte       | >       | 147, p. 157 |
| Donne donzelle, et uui lizadrj amanti         | >>      | 147         |
| Cantar ui noglio le sette allegrece           | 3       | 147. p. 157 |
| Un . B. un . a. un . r. un . t. apresso       | >>      | 163         |
| Non te smarir se ben ferito sei               | >-      | 55          |
|                                               |         |             |

 $<sup>11 \</sup>quad M_{+} = 12 \quad M_{+} = 13 \quad M_{+}$ 

#### CANZON

| Pompa honor al secul nostro (1) a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cart. | 31, p. 36   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Sol damor io sun ligato (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | >>    | 32          |
| Se me uoi abandonare (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >>    | 33          |
| Cor mio afflicto cor mio gramo (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ንቃ    | 44, p. 11   |
| Stu non dorme scolta qua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70    | 50, p. 46   |
| Lanzschenech tu me fai torto (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >>    | 90, p. 99   |
| Sum disposto palesarti (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >     | 600         |
| La fe Ant. <sup>a</sup> el me dispiace (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >     | 103         |
| Hor adesso laudiam dio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *     | 111         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >>    | 122         |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >>    | 130         |
| Fammi donna el mio deuere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >     | 133, p. 134 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >>    | 128, p. 141 |
| Se a tua graue e alta presentia (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >>>   | 149, p. 151 |
| Ogni amor uol esser uero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | >>    | 150         |
| Stame tent o compagnoj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *     | 167, p. 173 |
| O spina alma, o nostro ardore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >>    | 173         |
| Scognoscente peccatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >>    | 173         |
| Me delibro seguitarte (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >>    | 175         |
| Viua march e i partesan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >     | 176, p. 182 |
| Pan e uin a sti pitoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >>    | 181         |
| and the second s | >>    | 209, p. 232 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >>    | 218         |
| Dolce cuor mio d ho (sic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >>    | 227         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >>    | 229, p. 269 |
| Quanto strani bei de ti (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 79    | 230. p. 272 |

<sup>(1)</sup> Ad comit, B.(Anianum), - (2) M. - (3) M. - (4) M. - (5) Ad Priapum, - (6) A. - (7) Pro Anancio. - (8) Pro compatre, - (9) Pro M. Mucinico - (10) Pro M. D. Mucinico - (11) Pro Lu. - (12) Pro consobrino meo. - (13) Pro M.

#### ODE ET FROTOLE

| Se tu faras me segn (1) a cart.       | 28, p. 24   |
|---------------------------------------|-------------|
| De pota del schiantis                 | 29, p. 27   |
| Non te smarir cor mio »               | 59          |
| O cuor del corpo mio (2)              | 30          |
| Puoure noi che farone (3, »           | 30, p. 33   |
| Se quel debito honore                 | 31, p. 38   |
| A te signora pia (5)                  | 42          |
| Tu mhas monstra percis                | 57          |
| Da po che le bina»                    | 53          |
| Nouiza ua dormir                      | 73, p.57    |
| E pota de me mare                     | 74, p. 59   |
| O chagna malandrina                   | 74, p. 62   |
| Marecomande tosa»                     | 76, p. 74   |
| A dio bon pro ue faza                 | 77, p. 66   |
| Tosa che stastu a fer»                | 78, p. 69   |
| Te nascha el schiantis, biancha (6) » | 79, p. 77   |
| Al sango de san lazre (7)             | 80, p. 81   |
| Al sango del schiantis 3,             | 83, p. 87   |
| Al sango del schiantis (9)            | 84          |
| Pota de l'antechrist (10)             | 86          |
| Comare ades le temp (11)              | 87, p. 92   |
| Ve nasca langonaia (12) »             | 89, p.94    |
| Adio bon pro comare (13) »            | 92, p. 101  |
| A la fe des le temp (14)              | 94, p. 110  |
| Te nascha mille scite                 | 99          |
| O uoi che amor seguite                | 102         |
| E le pur uignu el temp »              | 134         |
| [Saluiti in ciel signore] (15)        | 138, p. 141 |

<sup>| 1&</sup>lt;sub>1</sub> Non. - (2 Ad M. - (3) Pro penuria. - (1) Pro D. B. de Aui(ano). - (5) Pro Helisab. - (6) Pro comp.(atre) meo. - (7) Pro Ant. - (8) Pro eadem. - (9) Pro M. - (10) Pro Ant. - (11) Pro eadem. - (12) Pro comp. meo. - (13) Pro M. - (14) Pro eadem. - (15) Pro M. Muc.

| O dolce diua mia                                                                                                                                                                                                                     | >>                                           | 152                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se la bona usanza                                                                                                                                                                                                                    | >>                                           | 160, p. 163                                                                                   |
| Schiantis che cortisia (2)                                                                                                                                                                                                           | 71                                           | 164                                                                                           |
| De Tonia scolta un puoch (3)                                                                                                                                                                                                         | >>                                           | 165                                                                                           |
| Tosa tel uuoi pur dir                                                                                                                                                                                                                | 30                                           | 169                                                                                           |
| () gloriosa spina                                                                                                                                                                                                                    | >>                                           | 172                                                                                           |
| Non te scusar Lucia (4)                                                                                                                                                                                                              | 75                                           | 174, p. 178                                                                                   |
| Voi magnifich misier                                                                                                                                                                                                                 | >                                            | 180                                                                                           |
| Madona dal gran stent                                                                                                                                                                                                                | >>                                           | 184                                                                                           |
| Or su mio tristo core                                                                                                                                                                                                                | "                                            | 208                                                                                           |
| El me pur forza tosa (5)                                                                                                                                                                                                             | >                                            | 209, p. 228                                                                                   |
| Ades el to ceruel                                                                                                                                                                                                                    | >>                                           | 210, p. 236                                                                                   |
| Dal cert che 'l nha recres                                                                                                                                                                                                           | 76                                           | 212                                                                                           |
| No sei a che muo dir                                                                                                                                                                                                                 | 75                                           | 212                                                                                           |
| Tosa quest me compagn                                                                                                                                                                                                                | 75                                           | 213                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                               |
| Liana cara suor (6)                                                                                                                                                                                                                  | >>                                           | 223, p. 241                                                                                   |
| Liana cara suor (6)                                                                                                                                                                                                                  | >>                                           | 223, p. 241                                                                                   |
| Liana cara suor (6)  PISTOLE (tutte in prosa)                                                                                                                                                                                        | >                                            | 223, p. 241                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | •                                                                                             |
| PISTOLE (tutte in prosa)                                                                                                                                                                                                             |                                              | •                                                                                             |
| PISTOLE (tutte in prosa) Perche sforziato da quel dio che portal' archo (7) a                                                                                                                                                        | cart.                                        | 112. p. 276                                                                                   |
| PISTOLE (tutte in prosa) Perche sforziato da quel dio che portal' archo (7) a Qual destino o regina del cor mio ecc. (8)                                                                                                             | cart.                                        | 112. p. 276<br>112, p. 278                                                                    |
| PISTOLE (tutte in prosa) Perche sforziato da quel dio che portal' archo (7) a qual destino o regina del cor mio ecc. (8) Pudicissima et honorandissima ecc. (9)                                                                      | cart.<br>><br>>                              | 112. p. 276<br>112, p. 278<br>113, p. 280                                                     |
| PISTOLE (tutte in prosa) Perche sforziato da quel dio che portal' archo (7) a qual destino o regina del cor mio ecc. (8) Pudicissima et honorandissima ecc. (9)                                                                      | cart.<br>><br>>                              | 112. p. 276<br>112, p. 278<br>113, p. 280                                                     |
| PISTOLE (tutte in prosa)  Perche sforziato da quel dio che portal' archo (7) a qual destino o regina del cor mio ecc. (8)  Pudicissima et honorandissima ecc. (9)  Non so cum qual capacità ecc. (10)                                | cart.<br>*<br>*<br>*                         | 112. p. 276<br>112, p. 278<br>113, p. 280<br>187, p. 283                                      |
| PISTOLE (tutte in prosa)  Perche sforziato da quel dio che porta l' archo (7) a gual destino o regina del cor mio ecc. (8)  Pudicissima et honorandissima ecc. (9)  ODE  Tosa e son vegnu (11)                                       | cart.<br>*<br>*<br>*                         | 112. p. 276<br>112. p. 278<br>113. p. 280<br>187. p. 283<br>218. p. 247                       |
| PISTOLE (tutte in prosa)  Perche sforziato da quel dio che portal' archo (7) a qual destino o regina del cor mio ecc. (8)  Pudicissima et honorandissima ecc. (9)  Non so cum qual capacità ecc. (10)  ODE  Tosa e son vegnu (11)    | cart.  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * | 112. p. 276<br>112, p. 278<br>113, p. 280<br>187. p. 283<br>218, p. 247<br>222, p. 253        |
| PISTOLE (tutte in prosa)  Perche sforziato da quel dio che portal' archo (7) a qual destino o regina del cor mio ecc. (8).  Pudicissima et honorandissima ecc. (9).  Non so cum qual capacità ecc. (10).  ODE  Tosa e son vegnu (11) | cart.  *  cart.  *  cart.  *                 | 112. p. 276<br>112, p. 278<br>113, p. 280<br>187. p. 283<br>218, p. 247<br>222, p. 253<br>226 |
| PISTOLE (tutte in prosa)  Perche sforziato da quel dio che portal' archo (7) a qual destino o regina del cor mio ecc. (8)  Pudicissima et honorandissima ecc. (9)  Non so cum qual capacità ecc. (10)  ODE  Tosa e son vegnu (11)    | cart.  *  cart.  cart.  *                    | 112. p. 276<br>112, p. 278<br>113, p. 280<br>187. p. 283<br>218, p. 247<br>222, p. 253        |

Missier, se sauessa (1) . . . . . . . . . . . . . a cart. 139, p. 144

142

151, p. 161

<sup>(1)</sup> Pro eodem - (2) Pro M. - (3) Pro An. - (4) Pro. Lucia. - (5) Pro consobrino meo. - (6) Pro eodem consobrino meo. -(7) Pro Cath. - (8) Pro eadem. - (9) Pro eadem. - (10) Non. -(11) Pro pet. p. p.

# ANNOTAZIONI LINGUISTICHE (1)

1

### ANNOTAZIONI FONETICHE

#### Vocali toniche.

1. gretia, 20, è esempio unico e però sospetto. Si ricorda tuttavia il num. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per le sigle che vedonsi adoperate nelle seguenti pagine si rimanda ad Arch, XII 375-81. Qui giova di più particolarmente indicare le seguenti:

arch. = Archivio glottologico italiano. Si allega per volume e per pagina.

bell. = Bellunese moderno. I miei fonti sono questi: NAZARI Giulio, Parallelo fra il dialetto bellunese-italiano rustico e la lingua italiana (Belluno 1873); NAZARI Giulio, Dizionario bellunese-italiano (Oderzo 1884); Pagani Luigi, Il libro di Giuditta fatto bellunese dalla Volgata (Belluno 1865, Nozze Agosti-Pabris), V. ancora Ascoli Arch. I 410-15, II 440.

cor. = La Gerosalem liberada del Tasso portada in lengua rustega belunes da Barba Sep Coraulo dit dal Piai. Libro prin |Belun 1782]. Contiene i primi sette canti, che s'allegano per canti (cifra romana, e strofe (cifra araba).

corf. = Il Filò ossia la veglia villereccia scritta in dialetto rustico bellunese da G. Coratto (Belluno 1837).

et. = Die Mundart von Erto, per Th. Gartner. In Zeitschrift für romanische Philologie XVI 183 sgg., 308 sgg. Si citano le pagine del volume della Zeitschrift.

anent ecc. 56, 34, 191, 197, 201 (1); plur. sent 20, 60, 78 ecc. (sing. sant 15, sancta 72, pl. sant 234, ecc.), plur. marcadent 221. — Sing. e plur. fent 2, 27, 96, 78 (fant 234, ecc.), sing. e plur. grent 107, 181, 180, 112, ecc., sing. e plur. quent 64, 15, 17, 23, ecc. (quant -ti 68, 144, ecc.), plur. tent 103, 182, 145, avv.: tant 146, cotent 144, che potrebbe anch' essere un aggettivo.

- 2. enca anche 22, 53, 95, ecc. (anc 184, anca 224, gnan 169), cfr. Ascoli Arch. I, 413. Dall'atonia si ripetono anche inchejhe 71 (cfr. chegar 64, chegasanc 54 ecc.), e ze gia 56, 82, 107, 110, 113, 190, ecc. (cfr. ze mai 54, ecc. e cemay lead. 1). Ben notevole, ma certo non bellunese, pigie (: rie) pigliata 183.
- 3. -áriu: per 19, 116, noder, cereser, muliner, diner, masser -ra; pinsier, forestier, carnier, littera, caldiera, ventriera, volentiera, -lizier 117.
  - 4. descolz 18, 65, Bolt Ubaldo (?) 228, ecc.
- 5. quist -i 26, 58, 162, 265. qui quig 103, 106, 186 (quei 148) (²), va- vignilli 23, 79, 80; vinti 199: 2ª pers.

lead. = Antiche laudi cadorine, edite a cura di G. Carbucci (Pieve di Cadore 1892).

pst. = 1 Processi contro le streghe nel Trentino cavati dai documenti e pubblicati da A. Panizza. Ilo sott'occhio l'estratto dall'Archivio trentino 1888-90, diviso in quattro fascicoli colla numerazione paginale dell'Arch. Tr. La cifra romana rimanda al fascicolo, l'araba alla pagina.

Gli esempj in corsivo spazieggiato provengono da quelle poesie e prose del Cavassico, che sono o vogliono essere in lingua illustre. Di esse non s'è però tenuto calcolo che nel lessico.

<sup>(1)</sup> davante 148; ma dev'essere, con l'intiero passo dove si trova, di una vicina varietà ladina (cfr. friul. devant).

<sup>(2)</sup> Ma è cavei, 191, per capilli.

indic. pres.: vis 220, 246, 247, vitu 167, cvis 160, critu 167, is 259, sis 81, 2° sing. imperat.: cridi 220: perf. 1°: fisi fis 252, 75, 178, vine 228, crite 80: 3,°: fis 69, 74, 161, viu vine 173, 205, 209, crit crite 36, 97.

Ma l'influenza dell' i d'uscita e di quello d'iato della sillaba successiva alla tonica si vede anche nei seguenti esempi: -iei (sing. -el) da -elli (cfr. Ascoli Arch. I 346, 378, 402, 423, et. 188, wnd. 7): biei 4 (1), fardiei 4, turtiei 65, capiei 72, 96, rebiei 186, riviei 223, 225. alciei 50, casunciei 65 ecc. (2), plur. pie 81, 54, 114, plur. mie miei 189, 229, sie sex 50, 189, 190 (3), die debes 181 (4), hoimier ohimé! 273, e qui potra andare anche -iei = -ai num. 80, e sie-ch 22, ch' io traduco per 'assai' (5): - mie miei mieg meglio 18, 185, 270 (mei 24), onde poi piez 47, mistier 3, stadiera 66, 101, remieri 256, ciera 101, se è cerea, Veniesia 182, ciries 63, efr. Parodi Studi it. di filol. class. I 397, ingiegno 215, reverienzia 74, sintientia 218, stilientia less., consientia consc- 67, 74, 146, presiencia 21, e potrebbe qui spettare anche pacientia 273. - tristiérie less.: lariez less.

6. rien -ne -na 14. 99, tien 47, 210, fien 67, 153, miel 72, 89, viel 14, fier 4, dies 199, viesa less., anieghe

<sup>.1)</sup> bie 270.

 $<sup>^2</sup>$  In  $agnet,\ 162,\ 1^\circ i$  del dittengo appena si dissimula nel gn.

<sup>&</sup>quot; sie 86, pie ('avie) 54.

<sup>(4)</sup> È Die = Dei in sante die vigniti 220, 224? Cfr. wnd. 8.

<sup>(5)</sup> « ho degli anni assai che ho portato ecc. », efr. siech sei). Del nostro  $hei,\ v.$  del resto num. 78 n.

16, siech siepe less., liezre 2, 154, liez 2, riez 222, liegre 112, cfr. Parodi o. c. I 395 n., fievra 30, 61, 222, Piere 116, intriech 244, drie dietro 2, 88 (1), 92, Stieven 216, piegora -la 172, 196, riegola (2): piet petto 30, 64, 199 (pet 47), 2.a imperat. riesti, 46, 212, che potrebbe spettare al num. precedente e di cui cfr. Ascoli Arch. I 402, II 441. — misier 2, 189 (misser 68, 162), spiero 186, die debet 20, colien less.: mli § 44.

Dio 64 ecc., Mathio 174, Bartolomio 2 ecc., drio 175, 176.

7. saita scita less.; civita less.

scavace 76, coll' à dalle voci arizotoniche, v. num. 18. e l'identico fenomeno analogico in *impiàghe* 'impieghi' cor. II 48.

8. lengua 15: pegre 82, 111; ens: 211, Dressen Trissino less.; senestre 86, tirato, com' è risaputo, su destro.

consei 24, 174, consejo: Mathio 174, mei miglio 16, pei 'pigli' 115 [peá 91, 206, impearave 16], famei 89, grei less., Vei Vigilio 96.

9. fus forse 23, 11, 150 (3), 2. sing. ind. pres.: vutu? 221, 222, ustu? 84, 2. sing. imperat.: curi 224, perfetto: 2. usse 179; 3. usse 208, pusse 67, put 205, tusse tus 106, 199, 203, 205, 207 (4); — demuni 14, 15, 29, testi uuni 15, insuni 55, alturi 24, e la serie:

<sup>(1)</sup> Sempre pe nel sing. (cfr. wnd. 8).

<sup>|2)</sup> gera erat 182, 184 [gereon eramus 182], dove la riduzione di je- sara più propriamente veneziana.

<sup>(3)</sup> Cfr. Ascoli Arch. I 413. Potrebbe qui spettare anche vartius (-ósi), qualunque abbia poi ad essere la sua ragione etimologica; cfr. less,

 $<sup>^{(4)}</sup>$ Mancano esempi di  $\vec{u}$  della 1.ª sing.; di quella voce cioè, cui spetta per ragion fonetica l'alterazione.

uji 15, 25, 86, 144, zenugi 59, 144, pedugi 116, 150, 201, fenugi, 25, 27, 89, dove l'ù già spetterà al singolare.

fuorsi fuosi 225, 221, huoi 19, 54, 60, 116 (hoi 149), tuoi 24: — vuoi 16 (voi 56), vuoia 22, duoia 89, fuoia 85, muoia less., zuoia 107, 147 (zoia 188), shruoianel nome proprio Shruoiavaca 202, truoi less., tuo 15, ancuoi 19 (ancoi 226), daruoi less., hisuoga 19 hisuojaa 1, 4 (hesuogara 260). Tuogai -ni 116, 18, 19, ecc. (Tonia 81, 82, Polonia 82), zuohia 15, marmuoria 68, istuoria 69.

10. -uol (1): me leguol 229, mazaruol 79, fazuol 84, lenzuol 84, barsuole 102. plur. matazuol 15, lenzuoi 24, 60, — duol 74, ruol 25, ruor 17, 27 (cor 16), suor 19, fuora 21 (fora 228), muore 15, zuoc 1, 5, luoc 5 (2), ruosa 16, caoser 270, puos 90. 113, vuos 24 vuotu? 170, tuos 26, ruore 28 (vof 271), muó modo, nuó nuovo 194, nuó nove 104, fuó 220, a pruó less., bruó brodo 66, cruó copre 220; tuol 25, fuor 14.

punc 18, 19, puore puore 33, 34, 65, 145.

11. ponza 184, ponto 175, azonz 220, molt num. 87, ecc.: unzer 161, sun sum e sunt 20, 81, 49, stun 60, dun 113, lassun. podun, num. 75, 78: — piure Arch. XII 421, cuz less., consura 'consola' 238.

Si tratterà poi di vero e proprio dittongo (cfr. ASCOLI Arch. I 483, 350, ecc., et. 389) in tousa 15...

<sup>1)</sup> Ma normalmente: fiol 68, piol less., mioi less., bistiol 68; - bon, ton, ecc. Anche bo bue, po poi (daspo ecc.), popotest nen ci si offreno mai col dittongo.

<sup>(2)</sup> lug 170; Ascoli Arch. I 494-5.

19, 23, 33, ecc. (1), morouse 1, 56, rezouse 1, pelousa 19, spozousa 33, graziousa, pietousa 262, nous 255, coi quali esempj manderemo cousa 23, 67 cal cousa 19, pousa 256, 267 (2).

12. lof lupo 14, love 117.

Perosa Perugia 3, soppa less.

13. Laurence 148, landar 230, cousa, pousa num. 11; Pol 69, cosa, oca, ecc.; alde aldivi 14, 183, laldar 21, 96, galderon 274, alcel 58, 97, ecc.; oldi 62, 69, goldi 275.

 $-\delta e$ habui num. 85 n; efr.  $\delta b$ , Ascott Arch. IV 356.

14. eba ebia ecc. 27, 186, 47, ecc. haba 30, 47, 89, 110). sepa 16, 73, reba rabbia 28, 257, ecc. (friul. ráibe ráibie : egua acqua 66, 70, 144; fer fare (allato a far; cfr. fei, Ascoli Arch. I 381, 405).

hei ed e (3) habeo 1, 2, 71, 47, 48, 169, ecc., -ci ed -e nella 1.ª sing. futuro, num. 81, sci e se sapio 22, 70, 84, 16, 53, 196, ecc.; asci e asc assai (4) 33, 47, 196, ecc., me 'mai', soltanto (nome less.) 185, 186, 193, 195, 270, e habes 169, -ci -avi num. 80 (5), e -átis num. 78 (nidé). Cfr. Ascoli Arch. I 414, 432.

<sup>(1)</sup> In tuose 15, uo sta per isbaglio al posto di ou. Errato anche l'uo di suoto, 176, che sta in rima con puto, e va forse restituito per souto, unico esempio, allora, di un ou fuori della formola -6s-, e della triade buzabou bou mou 18.

<sup>(2)</sup> Potrebbe qui aversi ou = au.

 $<sup>(^3)</sup>$  Anche  $i,\ \bar{2}3,$ e sará dovuta alla protonia; efr. idarajutare less.

<sup>14)</sup> asa 215. - Di siech, v. num. 5.

<sup>(5)</sup> Per -iei -ie, v. num. 5.

#### Vocali atone

15. Ove si astragga da -a (¹) e dall'-e di plur. della 1.ª declinaz. (²), la vocal finale di regola cade, onde tor le torri 153. cal le calli 34, ne neve \*ne-e, ca capo \*ca-o, ra less.. vorà allato a vorave nun. 85, demuni demonio, propi, cons i 174. ecc.; e si vedano num. 24, nonché Ascola Arch. I 413.

Ma, a tacere dei casi che si considerano nella flessione verbale, la vocal finale può persistere: a nelle desinenze, -ei -oi -io. onde: miei. doi, roi. noi, tuoi, suoi. buoi. Mathio. Bartholomio. Dio, drio: b' in un certo numero di pronomi e di aggettivi dimostrativi, possessivi e numerali: quisti 265, tanti marturi e tant dolor 24, tanti bie fent 189, quanti stent 144, quanti patre nostre 146. tropi 2, tuti 56, 109, 162, 223, rostri 167, ecc., tuto-l di 56: e nella serie: ugi. zenugi. fenugi. pedugi, mugi: d in più altre parole dove la persistenza si ripete o da accomodamenti radiofonici o da influenza del toscano e del veneziano: altro 18, quatro 116, 202, atorno 174, efr. num. 31. ponto 65, zanzando 175, essendo 175, quando, efr. num. 39, corpo! 228, almanco 181, 192, 249 (3), consejo 174;

<sup>(1)</sup> Notevole quella fantoz 14, che ha conferma da le fantoz 15. Un ambigenere fant ha forse qui promosso l'ambigenere fantoz.

<sup>(2)</sup> ciries 63, che è anche del Tractato de li mesi di Bonvesin, cfr. sei 18, gst. VIII 413, tute quent 252, tut doi 260, Di le fantoz, v. la precedente notà.

<sup>[3]</sup> Ha bel riscontro nell' almeno di più varietà lombarde, le quali vorrebbero almen. Il valore talvolta interjettivo della voce spiega il mantenimento dell'-o.

vinti 205 (vint 203), fuorsi (all. a fus), asquasi (all. a asquas', povri 184, tamburli 194, boni 205, affanni 188, cent' anni ib., fatti 264, grami noi! 200, ecc. ecc.

Dietro al nesso muta + liquida (1), sia esso poi ulteriormente ridotto o no, suol sentirsi un -e:ventre, sempre, -m:ntre = -mente, vendre, liezre leggere, pare, frare, mare, otore, vere, crere num. 39;  $--e = -\mathbf{i}:altre$  23, 191, zovenastre 117, nostre 22, 146, lare 200, 223:  $--e = \mathbf{o}: libre$ , aspre, magre, pegre pigro, negre, cancre, quatre 63, altre, dentre 53, nostre, rostre, mestre, senestre, polastre, impiastre 70, puore povero 33, 34, lare 65, Piere.

Per le vicende della vocal d'uscita, notinsi ancora luni 15, 29, marti 15, che son tuttora di gran parte della Venezia. milli 257, ecc. (mille 195). Non bellunese certo viº 183, con cui rima pigie num. 2.

16. a protonico in e: chegar 64, zemai 54 ecc.. num. 2, lesagne less., Lemagna 215, mareviosa 253, contrestar 253 (friul. id.), sertor 83, pronzar 102, 239, 259; in i: fistidi -lli 50, 72, 80, 84, 179, 208, 257, dove v'ha assimilazione alla tonica, rignilli vangeli 79,

<sup>(1)</sup> Di -e che soppianti un'altra vocal finale, s'ha pure esempio nel costante vechie 19, 30, 259 (pl. vechii 1931 in spechie 259, tabare 200, quande 50, 180, stente 198, dove forse si tratta di un male sciolto stent'e. Coi quali ultimi esempj non manderemo in ogni modo cante quanti 148, davante ib., il cui -e non è diverso da quello di ome 148, dute ib., gate ib., ducate ib., tutti esempj non bellunesi, cfr. num. 1 n. — Qui notiamo ancora: grame ti! 185, e die vignili, se sta per dio vignili, e se non ispetta piutosto al num. 5 n. Di Laurence 148, non so se l'-e vi rappresenti -i (cfr. venez. Zorzi, Biasi) o -o, e in ogni modo non deve essere bellunese.

80, 84, hanchignida less., dove l'assimilazione era favorita dalla palatina, che fa séguito all'a. — Postonico: lásela 211, lásseme 210, lássete 31, 74, 83, móstreme 89, érele 146, Lazer 81, 83.

17. Sincope di e (i) protonico e postonico: prigol 59, 239, ecc., delibracion 246, desirar 117, orer less., puore povero, rore num. 28, pliza 33, 271, sprit less., bulgar less., sansuja sanguisuga 26, stu st' 'se tu' 28, 29, 46, 183, stemana 61; letra 15, zucre 1891, povre, vendre, metre, crere, ecc. num. 86.

18. e i protonici in a: areon num. 79, mareveiosa 453, saradure 148, taren terreno 154, 264, taribol terribile 474, 223, varset 1, varsor 1, varsor aratro less., cardenza cardeve 217, 219, pardone, pardu, ecc. 3, 59, 249, despardu 88, parsona 189, par per, parche 222, parzo 238, marmuoria, marcà 77, 83, garlande ghirl-192, farsora 147, farnasia 35 ecc., parcis 217, 224; ancuzen 29, angonaia less., hanchigni la less.; al il ecc., num. 68, 69; scavazar seavezzare 15, 244, maladet 72, 78, 208, ecc., manazar 183, 202, damanda 60 (cfr. beitr. 15). Ma in proredador 149, avremo -atore sostituito a -itore, e postonico: tessare 196.

19. e i in o u: doman 21, romagni 104 ecc., somientre 107, boni jol less.. husogni 218, bosogn ecr.), fortaia less., angonaia less. (efr. sangonar sanguinare, in più dialetti dell'Alta Italia). V'ha assimilazione da sillaba a sillaba in corosin coricino 242, e quianto a incolori v. il less. — Postonico: taribol 174, 223, possibol 234. Ritornano questi esempj in cor., che v'aggiunge utol utile, e però mal si decide intorno alla precisa ragione del loro o.

20. e in i: bià biada beato 2, 18, 95, tion 112, mior 21, rial 95, gn'a num. 25: vigniva vignu ecc. 17, 50, 114, 178, (vegner 178, 179), tignir 175, ritigni 35, mantignir 201 tegnir 181), lizier 117, venizian 208, bistiol 68 bistian 23, 88; zintildona 105, 262, zintileza 147, ciries 63, mociniga Moceniga 199; rinizian 185, piligrina 188, providiment 199, mischin 65, 189, vistir 191, Trivis 69, se, come pare, ha preceduto immediatamente Tre-; pinsur 234, mindich 107, sintiencia 218, istà 167, nigun 17, 172, nissun 20, 54, 189 (nessun 193), diner 19, disnar 20, misser -sier 2, 162, mistier 3, litiera 58, 60, balistier 199, ririei 223, 225, aspita 217, istà 167, cridio 267. Ha ragioni proprie mità (=mei-) (1).

21. i in e. Protonico: senestra, menestra 63, Vetor 252, 263, dedal 272 (v. però venez, deo), malenconos 78, proebi 275, stemana 61, medejar, rosegar, semenar, zovenastre. Postonico: amena, femena, ameda, ancuzen, medec, possibel 253, cales 148, ecc.

in-: ancuzen incudine 29, anyonaia less., hanchipida less., enzegne 232, int- allato à ent- num. 92.

22. o in u: rumit 35, nuviz 57, 78, 79, Rubert 78, 79, 87, ubigá less., cuert \* covert 245, butaz 15. burella less., fugazza 69, murone 14, giutidor less., cuir cogliere 110, 112, 221, huim\*! 89, 96, bruchier less., cugnú 219, cugnade 275, uliaz ulios less., duniar less.,

<sup>(1)</sup> Molti degli esempi allegati nel testo ammettono una diversa, o quantomeno una duplice, e persin triplice, dichiarazione; nè io intendo di insistere su quella, che l'ordine da me assegnato sembra indicare. Avverto anzi io stesso, come potrebbero formare una categoria a parte quegli esempi in cui l'i da e precede ad una sillaba che contiene il dittongo ie.

rustiora less., custien custi less, turtiei, casunciei, cussi 14, 54 (così 209), dulia 90, 97, matunir less., inuri less., insuri less., cadurin Cadorino 147, Lunard 182, durmant 53, 54, ustinà 53, uldà ecc. 233, 150.

agñon less., ajuan less.; per dissimilazione: giaton less.

alnor onore 22, 102, 105, alnoranza 270, alnest 50, 180, 260.

Bregognon 183, ne non (n' hei 3, n' a 59), rolentiera 66, 101; — cognisciuti 173, piol less., mioi less. 23, an puoc un poco 50, an puo' 239.

chiesura less., remor 224 allato a ramor 257.

#### Consonanti.

24. La sonora riuscita finale si riduce normalmente alla corrispondente sorda. Esempj come *luog* 162, *gaiard* 184, i quali sono tutt'altro che infrequenti, sono casi di grafia etimologica:

mich amico 22, 75, nemic 200, antich 22, 75, fic 117, mocenic Mocenigo 203, lac 223, Mench Domenico 20, 22, luoc 5, zuoc 1, larc 197, 208, sorc 104, lonc 48, 204, sanc 208.

fret freddo 144, calt 21, ribalt 1, solt 26, olt andit 36, grant ira 225, scont 14, font 68, -ant -ando num. 77, mort mordit 59.

orp orbo 64, garp less., proverp proverbio 232, 245.
lof lupo 14, 74, vof uovo 271, nuof 271, vif 115,
bef 152, caf 150, 192, serf 234.

25. J. ze jam, zuobia, zongiada less.; — piez. — Secondario: gera ecc. num. 6 n. — All'uscita delle combinazioni -iéi -uói, può tacere: mié e miei, ruó e vuoi, lenzuó 269, ecc.

lj: fi fio fia 3, 19, 162, 229, fiol, mior 224, Maximian 187, paia 200, bataje 14, rovaie 14, fuoia, duoia, consei, famei, grei less., Vei, boi bolle 223, lui luglio 194, cuir cogliere 110, 112, 114: peà 91, 206, peas 197, peon 85, péi 115 cioè pé[j]i: cfr. Ascoli Arch. I 414. — •li •lli: cavai 153, gai 17, coi 190, nespoi, diavoi, lenzuoi, e v. il num. 5; ma matazuol 15.

Gli esempj della risoluzione più specificamente veneta son rari e ricorrono tutti (meno l'esempio *igi e* 167) in un solo componimento, quello che va da p. 182 a p. 187: mieg 185, pigie num. 2, gi aldiri 'gli udivi' 183, averghi = averli (?) 187, dig aleman 'degli alemanni' 182, quig 186, spagiog spagnuoli 183 (bis).

 ${f rj}$  : rarsor less., farsora less., bora less., e v. num. 3 (1).

nj: spienza less., e spagiog, che occorre due volte (183) e dove però è men ammissibile uno sbaglio, sarà forse spangiog (cfr. Ascoli Arch. I 414); gnent 168, gnan neanche 169, gn'a=ni a 'ne ha' 167; malenconos 78 — -ni : agn anni 32, 189, 190, 220; è poi -ai la risposta di -áni (²) in rillai 197, 202, letrai less. s. 'letran', e, con molta frequenza, -ói quella di -óni : boi 16, 49, paroi padroni 69, moscoi 242, valloi 238, capoi 162, bocoi 173, polastroi 242, compagnoi 173, pordoi, 102, plur. di pordon less. Cfr. Ascoli Arch. I 414.

mj: vendema 271.

<sup>(1)</sup> Qui anche verzesson 207 (cfr. venez. averzer), ove non abbia da esser accolta la dichiarazione ch'è data in not. 26. Cfr. Ascoli Arch. I 377, 509.

<sup>(2)</sup> È esempio unico, ma pur ben legittimo, compai compagni 240, cfr. Ascoli Arch. I 405.

- vj: capia gabbia 223, pioia pioggia 60; ma piova, 103, sará deverbale.
- ej:zo ciò, crudelaza ecc., face (l. fuze) faciat, zance ciancie 227. ecc.
- tj: servisi servizio 56, nisar less., stasar less.: poz., carece carezze 62, ecc.
- dj: zo giù, crez credo, vergonzoso vergognoso 49; piol \* podiolu less., mioi \* modioli less., caie \* cadiat 14.
  - pj : sapu saputo \* sapintu.
- bj: bu avuto habiutu. rabos rabbioso 98, 106, 220: proverp proverbio 232, 245.
- 26. L. consura 'consola' 238. Civida 34 ecc. carlará 242.
- el: chiamar 24, chió chiodo 68, chiapá 'chiappare', schiope 'scoppio' 62; rechie 36, vechie, spechie, parechiar -mento 30, 174, zenochion, zenugi, ugi, fenugi, pedugi.
  - gl: giotir, giutidor less., gir ghiro, regiez less.
- pl: plaser ecc. 61, 80, 113, 243, 230 (pias 247). Del resto sempre pi-, e ricordiamo solo supiment supplemento 4 (cor.: supir supplire).
  - bl: blava 104; biave 154, ubigar 'obbligare' less.
- 27. R. dotol dottore 257. piegola pe- pecora 172, forme certamente artificiali e dovute alla rima.
- ${f rs}$ : fuossi fus forse 150, 221, 225 ecc., traves 'traverso' 197.
- 28. V. ustu utu vnoi tu? 84, 19; bolp volpe 199.

  Interno (cfr. Ascoli Arch. I 414-5): zoa juvat 176.
  cuert, guernador 205, -óe = -óve num. 85n, proedador
  204, redoella 204, seao = seá-ro 'siate' 20, áo = á-ro
  avete?, saveo? 23, aón = arón 18, 220, laor lavoro

205, -eón = -evón num. 79, beú 206, -áe = -áve num. 85, -éa = éva num. 79, bei bibe, nuó nuovo 194, Castelnuó 198, 204, nuó nove 194, vuó uovo 16, a pruó less., cruó copre 220, sing. e pl. lo lupo 204, 223, 224, ca capo 19, 50, 64, 257, ra less., -á = -áe = -áve num. 85, ne neve 104, be bibit 224, sing. e pl. vi vivo 190, 191, 223, 244, vi vivit 208, guallí less. V. del resto il num. 24.

vr: bere 35, 224, puore povero 98, orer less., otore ottobre, rore roveri 147.

29. W. vera guerra 26, 34, 211, vari 18, 222, vadagn ecc. 79, 53, 212, varda ecc. 19, 54, visa 265, verz guercio 58, vascon 183, e qui vada anche vagnilli vangelo 'guagnele'; ma guagn guagnar guadagno 184, guarenti 273, [guai 273].

30. S. Per il -s di 2ª pers. sing. si rimanda a num. 76. Ma due altri e begli esempj della persistenza, di -s, comunque poi s'abbia questo -s a dichiarare (cfr. Ascoll Arch. IV 349-51) (¹), avremo in las lato (d'ojni las 223, 235), e in almes- (almesch almesche less.) almeno (²).

sc + e, i : pes pesce (3) 73, 91, cresevola less.,

<sup>(1)</sup> L'ammutolire del n (almens) potrebbe essere indizio di molta antichità, e accennar quindi senz'altro a minus; sensonoche si pensa pure, che il troppo peso della combinazione -nsh--nsh (almenshe almensh) abbia potuto esso determinare il silenzio del n.

<sup>(2)</sup> Se la combinazione di almens con che è fatto molto antico, sarà allora da attribuire ad essa con certezza la conservazione del -s; saremmo cioè all'identico caso di oldestu ecc.

<sup>(3)</sup> L'esponente grafico di s finale (sempre sordo, secondo il num. 24) è costantemente s (pas passo, pace, ecc.), e s è pure, con molta frequenza, l'esponente di s sordo intervocalico.

cognos 91, cognossude 145, pasú pasciuto, ecc. — Qui anche: insir uscire less., e saqura sciagura 202, 208.

31. N. *almesche*, num. 30, e sarà per avventura caso diverso da quello di *vies* **venis** (cfr. *ve*, *te*, in più documenti antichi dell'Alta Italia).

Illusorio il -m di fem 147 (cfr. num. 32), ma non così quello di [fim] fima fino 96, 104, 87, 144, 178. In sem 'se ne', 216, 220, è la giusta assimilazione al p- che sussegue (cfr. impé 145).

-rn: car carne 58, 70, 73, 104, 147, 196 (carne 270), intor 75, 204, inver 154.

- 32. M. Normale il ridursi a n di -m, che segue a vocale in accento (1); tanto normale che leggeremo -n anche là dove l'autore scrive -m (2), ravvisando in questo una mera grafia etimologica: -on num. 75, agnon less.,, on 108, bistian 23, pon 59, 63, legun 73, sun 90, lun lume 189, fren fermo 21, con come 23, 60. Cfr. Ascoli Arch. I 413.
- 33. C palatino. Iniziale viene scritto c-, ma avrà verosimilmente la pronuncia di z: cervel, cereser, ciel, ecc. Interno dopo consonante: falz falce 28, storz torcere, sorz sorcio 16, porciei 16 (l. porz-). Interno fra vocali riducesi a s sonoro: plaser (3) ecc., sonorità che deve andar persa quando il suono riesca finale (num. 24): pas pace, lus, dis, pias, ecc.

<sup>(1)</sup> Non ha occasione di prodursi, all'infuori di Jacon 117, un esempio dove il -m segua avocale atona. Il cor. ha, in tal caso, pure n: ônen animo, spôsen.

<sup>(2)</sup> V. le rime: bestiam: fam: malan 14, ben: sem 35, pan: ledam 50, fam: dan 64, bistiam: aguan 88, ham: malan 91, frem: ben 193, ecc., e ricordisi fem fieno, num. 31.

<sup>(3)</sup> Isolato, o quasi, un esempio come piazer 255.

- 34. G palatino. zent gente, ecc. azonzer aggiungere, ponzer (¹), lonz lungi 3, dove il z avrà, secondo il num. 24, pronuncia sorda; vagnilli vangeli. leze legge, liezre leggere, e, con z sordo, liez legit, riez regit; la solita risoluzione in cudar less., sita saetta less., mestre maestro, Vei Vigilio.
- 35. C gutturale (°). garar cavare 231, 257, 267, 274, gambiá gambi (in gambi) 47, gardelin 223, s-gorlar less., sgion/ar gonfiare 15, 64; ingiostro less., zongiada less.

Interno fa vocali, ridotto a g: rosegar 16, miga 49, fighe 65, algun 'alicuno' 113, ecc. Notevoli: luó luogo 16, 204, 242, fuó 16, 198, 200, 220.

et: da t: fat, ecc.

36. G gutturale. avost agosto 202 da ost 203; e v. il num. 24.

37. qw, gw: egna acqua, gualli less., calcousa 19, cante quanti 148 (e num. 35 n), chiet quieto 23. — cinch 77, 199.

sango 24, 61, 65, 79 ecc. (3), angonaia less.; sanc 54, 208, 272.

38. T. *dut* tutto 148, 149, nel solito passo, di cui v. num. 35 n, *drece* treccie less., *Dresen* Trissino less.

 $-\mathbf{t}$ - e  $-\mathbf{t}$ r- riduconsi a d dr (gardiz less., ecc.), pei quali v. num. 39.

<sup>(1)</sup> Registro qui, come in più opportuna sede, dongiei 197, il cui g non ha diverso valore dal z di donzelle, che gli sta accanto.

<sup>(2)</sup> Il passo in cui occorre (cfr. num. 1 n, 15 n) non permette di far gran caso di *chian*, I48, che sarebbe altrimenti ben prezioso; cfr. Ascoli Arch. I 450, 463.

<sup>(3)</sup> Sempre nell' esclamazione

-átien dà -az in arantaz 5, -as in formai, 61, forma ben diffusa nella Lombardia e nella Venezia (¹), -ásec in marzasec marzatico 164, companasec ib. (cfr. marzasego clm., companasego, salrasego nel trev. rust.).

tan c'e 'tanto che' 274, quan che 32.

39. D. Primario o secondario, può cadere quando si trovi o siasi trovato fra vocali (2): Para Padova, Ascoli Arch. I 429 n., preicar predicare 167, guaga guajnar guadagno ecc. 184, fiarse 169, rees 170 (3), pair less., frel fratello 183, poes 170 poest 185, — ri ridet 15, 266, cre credit 15, 64, 267, bruò brodo 66, muò modo, cru 113, 275, nu 275, se sete 63, re rete 92, ri vite 16, ni nido 252, invo voto less., relà, canù, marcà, fiù fiato, cugnà, ecc. Per le desinenze verbali - itis, ecc. v. num. 78 sgg., e per il partic. debole, num. 87. Qui ricordiamo solo il sost. participiale taiù strage 186, allato a taiada 194, [e fiù fiata 168].

-dr- primario e secondario: vere vedere 2, 3, 93, 223, crere credere 93, 145, desirar 110 Desirada Desiderata 22, puleria 21, pare, paroa, mare, frare frate 94, Piere, lare, porá 'potrà' 23.

di + voc.: fistili fastidio 61, 72, 80 ecc., Zilli Egidio 61, 72, 79, efr. Biadene Studi di fil. romanza

<sup>(1)</sup> Cfr. Ascoli Arch. 1 466 n, ecc. In quanto sia bellunese, doveva essa però trovarsi in numerosa compagnia; e così il cor. aggiunge: vantai VI 7, corai coraggio I 85, passai I 29, il bell.: lenguai.

<sup>(2)</sup> Con assai minor frequenza però di quello che in un testo veneto s'aspetterebbe, e quindi: pedugi 201 ecc., ved-2, 111, 145, 223, rider 93, credi 275, vadagnar, ecc.

<sup>(3)</sup> cair sará assaí verosimilmente cajir; v. da una parte caie, caiú 272 (num. 25), e dall' altra cuir = cujir cogliere-

I 228 n. remirri rimedio 256; cfr. Ascoli Arch. I 528 n, III 284, wnd. 36 (1).

-nd: quan che passim, quan tu 169, gran, spian 98, molzan 96, tignan 179, zanzan 258, dati i quali esempj, riconosceremo superflua l'emendazione a fon e mon 26. Cfr. Ascold Arch. I 405, 415.

40. P. Fra vocali, si riduce a v, e s'alleghi qui il solo creve 'crepi' 15, rimandando anche a num. 28.

-pr-: levra lepra 29, 72, cavre 205, e v. num. 28.

41. B. Tra vocali, in v: stavol 50, riviei less.

-br-: rore roveri 147, otore ottobre 205, e v. il num. 28.

-rb-: morvez less.

## Accidenti generali

- 42. Accento. sie sei, pie 54, num. 5 n. Nello sdrucciolo può passare alla penultima: debėta 106, 225, 270, debit 149, subit 273, sprit less., magnific 164, che sono tutte voci originariamente non popolari, mentre sono popolari menich 20, 21, 22, ch'io interpreto per 'Domenico', segula (: fava) segale 110.
- 43. **Dissimilazione**: stilientia less., bonigol less., Malgareta 89, spalerier less., propi proprio. A spinta dissimilativa sara poi dovuto anche lo sdoppiamento sillabico in tafat tutt' affatto less., taguan less., tu quent tutti quanti 108 (bis), 231. In fo sta, 229, un solo s rappresentera il s d'uscita di fos e l'iniziale di sta.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  Non saranno esempj analoghi a quelli riportati nel testo il venez. staliera = stadiera, e il trev. caliera = \*calliera, caldiera?

- 44. Aferesi. bu avuto, sei assai 33, mich amico 22, 75, guan allato a aguan less., morosa 49, 53, quistà 47, cetar 66, 94, 258, 101, sassin'i 258, Nostasi 175, Lemagna 215, tent attento 173, tentù atteso 3, jada less., liegre 112 legreza 198, vert 78 verzesson 207, verà avverato 79, des adesso 110, varà avrà 98, vessà avreste 266, nent allato a anent num. 1, scolta 46, scondre 200. zo che 'acciò che' 175, ceto eccetto 237, suta asciutta 184, pocrisia 181, Talia 187 Talian 184, stancia istanza 218, rechie orecchie 36, scur 112, n' na uno -a: n' agnel 219, na bras 16, na volta 17, ecc.
- 45. Caduta d'intiera sillaba iniziale, preposizione per lo più o ritenuta tale (1): mesche allato ad almesche less., cant incanto 29 cantament incantamento 190, salata insalata, vernada 242, fernal 7, giotir inghiottire giutidor less., diar indiare 32, feriade inferriate (?) 190, bonigol less., meste jamentre dom-266. V. anche num. 92.
- 46. Assorbimenti e contrazioni: guagn, guagnar 184, -à = -àta num. 87 n, frel fratello 183, mestre 18, Lunard Leonardo 182, bu = biù, sapù = sapiù, pi più, piment = pium- less., idar less.
- 47. Prostesi. aier jeri 19, 79, 228, aquas asq-21, 78, 116, 204, 244, ecc.; aric ricco 117, 216, 188. 208, arot 75, araboso rabbioso 144, a rendo rendo 215, cfr. Ascoli Arch. I 415, inom 207, dove l'i-è un antico in-; vuo uovo 16 ruove 28, 219, ruimei ohimė! 111, 112, rua uva 244, se pur non va letto ura luna; squas, sliberamente 230, smarida 263, scognera (all. a cogner less.) 149, cfr. Ascoli Arch. I 415.

<sup>(1)</sup> Cfr. giesto digesto wnd. 35n, e dal cor. ho: bassador ambasciatore Il 81, 95, trodot introdotto VI 102, ficoltà diff-V 45, 64, VI 102, bolica magia, q. '[arte dia]bolica',

48. Epentesi. estre = ess' re essere 2, 33, 71, 154, 216; stropacui less., soventre 104, 117, somientre 107, 114, dolentrá less., -mentre = -mente 3, 30, 31, 70, 107, 117, ecc.; saltre less.; insembre insieme: nk in nkl: ingiostro less,, zongiada less. (¹): marmuoria memoria 68, arlevada 'allevata' 193, arbandonar 251, arsaltar 205, arsirá less.; mortandelle 164, se è 'mortadelle', mangonera less., ancuse 226, dove ha forse preceduto una fase: incuse (cfr. num. 21, e v. instá 270, insir, imbriac 223, Ascoli Arch. III 442 sgg.) (²). — spalevier sparviere 167, staramot less.

49. Epitesi. Noto qui sie-ch sei 211, sie-ch siepe 20, 244, sie-ch assai, num. 5 n, pie-ch piedi, di cui v. Gartner Raetorom. gr. 73, per quanto non sia ben sicuro che la dichiarazione quivi proposta possa valere anche per le nostre forme (3). Notevoli anche colien colei 17, co- e custien costei 89, 263 (4). — L'intera sillaba -ta è aggiunta in feta 85 (alla me fe-ta alla mia fede), forma che ritorna, sempre nell'esclamazione, anche nel bell. e nel venez., dove ha allato a sè cossita così. Lo stesso -ta sarà per avventura in vieta 22, cioè vie 'vieni' (imperat.), passato a dire 'orsù, via'.

<sup>(1)</sup> Cfr. stangi stanchi besc. 1251, stangio stangiarse bonv. apud sei. 70.

<sup>(2)</sup> Di mosef, 19, penso che vada letto moses

<sup>(3)</sup> Dal punto di vista del dialetto del nostro testo, potrebbe chiedersi se il doppione luo luok, num. 35, non abbia promosso sie-k all. a sie. Sennonche il ragionamento potrebbe invertirsi. Di -k epitetico, v. ancora et. 357, e ricordisi il bellun. palug[a pantano (et.: paluk palude).

<sup>(4)</sup> Cfr. paren parete beitr. 16.

50. Metatesi. amena anima 15, 70, 90, 97, 109, ecc., toront rotondo 30, 96, 188, 219, 253; tombre trombe 194 tombrete 207, cruó copre 220, berve = bevre bere 239, furdel fratello 15, 81, cardenza 217 cardeve 219, gardiz less., fernasia less., farsora less., barsuole less., pervis preciso 31, 112, burt brutto 76, 97, 107, 226, porfetia profezia 153, pordon less.; fren fermo 21, 193, Bregognon Borgognone 183.

Η

# ANNOTAZIONI MORFOLOGICHE

## Suffissi e prefissi

- 51. ácia: praticaz 4, uliaz 18, porcaz 18, crudelaza 14, 18, 88, laraza 62, 84, cagnaza 81, traditoraza 179, ecc. Aggiunto ad avverbj di tempo indica che il termine espresso dal positivo va inteso con abbondanza (1); l'altriaz 255, 256, 258, l'altro diaz 18, aguanaz 104; v. less.
- 52. **áriu**: cereser 15, 245, 265, fruter frutteto 245, e v. num. 3.
- 53. áticu: companasec, marzasec, num. 38: formai num. 38.

<sup>(1)</sup> Cfr. friul. uadantaz 'già tempo' da uadant 'poco fà', valtell. oltrerasc 'più giorni sono'; e il lomb. ha sempre orascia mezorascia, quardorascia 'ora, mezz' ora, quarto d'ora abbondante'.

- 54. áttu esponente di diminutivo: Cecat 94, 95, botat 105, tosat 109, 147, 193, 231, giatonat less., cagnata 61, gonellate 146, pocat 183, 237, ecc.
  - 55. atúra: stracadura affaticamento 144.
  - 56, éggia: regiez veglia 87, festez 116, morvez less.
  - 57. éllu: tosel -lla 116, 259, ecc.
  - 58. essa: marcandressa mercantessa 260.
  - 59. ócin: lagremoz 98, tetoz 172, fantoz num. 15n.
- 60. óttu: Cavassicot 2, camisot 237, merlot 67, alegrot 1, 237, ecc.
  - 61. úcin: fantuz 256, peruz ib.
- 62. ulu: v'oltola 54, schiavol-in 251, gatol-in less., ecc.
  - 63. avisitar 202, abarar less.
- 64. infassar 54, indotar dotare 21, infidarse 117, incurarse 234, incagar 31 ecc., imprometer 114.
  - 65. despossent impotente 258.
- 66. sheletade 30, svollar 50, smaridar 263; ma la materia qui si complica con quella del num. 47.

### Flessione nominale

67. Nome, suor allato a soror 238, pavei less.

Genere mutato: masc. ne neve less., masc. sié siepe less.; fem. lun lume 189, 222. Plurali neutri in forma di feminile: osse 58, mure 148, vuove 219, fighe (?) 65.

Plurali con forma distinta da quella del sing.: amis 22, agn anni 103, e v. num. 25.

La forma propria del sing. estesa al plur.: suor 189, omi 17, 100, 161, 192 pordoi less., e viceversa: grei grillo less.

Plur, in -a di masc, in -a: duca 182, 186, 187.

Passaggio dalla 3.ª alla 1.ª declinaz.: vergena 216, grenda 103; le so zente 207, ste tore 194.

68. Articolo. Per il sing. masc. servono promiscuamente le forme lo, el, al: lo demuni 14, lo varsor 24, lo delet 1, el zuoc 1, el mont 14, el to amador 46, al ciel 14, al mus 14, al bistian 23, tut al braz 54, al pulerin 21, ecc., — tuto 'l di 25. Plur. masc.: li soldà 220, li gran stent 238, li fistilli 274, i testimuni 15, i ugi 25, i nuviz 79 (¹). Femin.: la, pl. le.

Articolo indeterminato: un n' (n' agnel 219, ecc.), una na, E v, num. 23,

Per l'articolo combinato colla preposizione, vedansi dei 98, di dei 203, 257 (2), inte 'l ca 50, ente la vita 102, ente le arme 199, ent' un' ora 173, ecc., e v. num. 92; in le ciere 193, in le to man 251.

Pronome. 69. Pronome personale (3). Singolare. I. mi son zu 2, anca mi vuò 224, son pur mi 190, mi e ti 28, e dighe 61, e muore 110, e me sentive 53; obliquo: mi, de mi, a mi, ecc., enclitico: me me mihi. II. te aspeti 185, ti 18, mi e ti 28, tu zanzave 18, tu non sas 23, s'tu vien tu vederas 62, tu te volte 246, tu es 91, t' is 250, t' ha 208, t' aras 241, t' averà 241, ti tu ten sta 'tu te ne stai' 246, 248; obliquo: ti, a ti, de ti, ecc., enclitico; te veghe 82, te par 247, ecc. (4). III. ti lui less.; l' è èl 'è lui', se' l no fosse sta èl 200,

<sup>(1)</sup> Andrà forse emendato per ai l'al di al sancti die Vagnilli 224.

<sup>(2)</sup> Per il dig di di galeman, 182, si rimanda a num. 25.

<sup>(3)</sup> Per il pronome nell'interrogazione e nell'esclamazione, v. la flessione verbale.

<sup>(4)</sup> Nel riflessivo, una sol volta se (sen gave 81), e potrebb' essere uno sbaglio.

el fu 176, el romagni 191, el se trovas 170, via al ne porte 15, e no l'avera 67, l'era 175, — fem.: ela pesa 66, credant che tu fus ella 85, la 'l fe 173, la invidò 175, - neutro: el pareva 67, el no me val pi cure 70, e me pareva 192, e me era intrá 53, e se feva bataia 200, e ghe fu avert le porte 205, ma al fu altre tempeste 36, a par 83, a no se da 184; obliquo: cum él 'con lui' 256, pera él 265, da él 274, el chiapas 92, tu' l cognos 96, nol vuos 97, not redeo? 96, ret recomande 98, l'aids 98, spialo 93, lo laldar 96, al faré soterar 190; ghe, dativo enclitico d'ogni genere e numero, - fem.: pera ella 'con lei' 263, ve la don 66, l'ha imprometuda 23, - neutro: faselo 258, la'l fe 173, al saverà 23, al creze 194 (1). Plurale, I. noi pass., e ve rolon 56, e staseson 148, e bateon 195, a seon 167, a se stenton 167, a se rendessen 182, a gereon 182, obliquo: ne; ma se nel riflessivo (sen stason 115, andonse a sconder 191, se forniron 87, se bineron 274). II. voi (2); obliquo: ve. III. lor 167, 224 bis, lori 174, i se parti 206, i meti ib., i e 224, j = 67, i ha 224, i eva 195 (3), l' ha 268 (4), — fem.: cum fa ele 114, le zeva 145, le a 144, 260, l'é, 30, 144, 145, l' era 145 (5); obliquo: i ponza 184, i amazara 36, gi aldiri e averghi num. 25, — fem.: le cognos 30, l' a redude 145,

<sup>(1)</sup> Il mancare di a=ego e ille ci rende titubanti a sciogliere al per a' l. - Di el in al è esempio del resto nell'articolo, num. 68, e nel bell. al che rappresenta insieme con el, il pronome enclitico di 3.ª persona.

<sup>(2)</sup> vui e nui ritornan solo nelle poesie in lingua italiana.

<sup>(3)</sup> igi e 167. E, nello stesso sonetto: a ve 'vedono'.

<sup>(4)</sup> Se pur non va letto: i ha.

<sup>(5)</sup> i vuol 32.

- 70. Pronomi e aggettivi dimostrativi. costu 205, costi cu- less., costien num. 49, costor 205, colui, 274, che forse non è genuino, colien num. 49, color 49; zo pass. Del resto sia solo notato il fem. plur. qui (qui vos. 243.
- 71. Per il pronome interrogativo e relativo notisi solo, in vista della grafia, que, 167, alternante nello stesso verso con che.
- 72. Pronomi e aggettivi possessivi. Nella proclisi servono me to so per ogni numero e genere: lo me cuor 4, i me dolor 247, la me fia 19, 21, le me man 47, to amor 47, i to manz 19, la to tousa 22, to cugnade 275, el so piment 2, i so parent 169, na so parolina 259, le so zente 207; v. inoltre: la mi part 54, le mie man 212. Per l'enfasi, vedansi: l' è me 22, mie citadin 189, i miei 229, o frasca mea bella 98, sta Ninfa e mea 211, i tuo da ca 167, 169, i fati tuoi 110, i tuoi 24, del so 21, suoi 227, la vita soa 197, sea soa la Ninfa 212.
- 73. Numerali. un una, na 164, masc. e fem. doi (doi volte 219, doi morouse 56) (1), masc. e fem. tre, quatre, cinch, sie 86 sié 164 siec 193, 211, num. 49, ot, nuó 194, dies 199, 201 diese 270, undes 204, quindes 194, 275, vint vinti 203, 199, 205, ventiquatro 197, vintisie 205, vintiot 199, 205, cent cento, dosent 183, cinquecent e nuó 190, cinquecent e undes 204, milli milli martiei 99, milli bone maitine 162, ecc., diese milli 270), quindes mille fant 194, mil cautele 30.

tramedoi entrambi 33, 264.

<sup>(1)</sup> tuti do 213, doe belle ninfe 192.

#### Flessione verbale

- 74. Confluiscono costantemente insieme la 3.ª di sing. e la 3.ª di plur. (¹)
- 75. Sempre  $-\delta n$  ( $-\delta n$  num. 11,  $-\delta ne$  num. 83) la desinenza di 1,<sup>a</sup> plur.
- 76. Il -s di 2.ª sing. ci s'offre, ma non costantemente (²), nelle solite voci monosillabiche (num. 78), e inoltre nei tre soli esempj interrogativi: credestu 33, oldestu 71, araestu 230.
- 77. Il gerundio esce sempre per -ando (-and, -ant, -an, num. 15, 24, 40): arendand 183, bevant 14, disant 50, 191, digant 179, 182, maladigant 78, fasant 96, credant 111, vignant 178, durmant 53, 492, morant 147, abiant avendo 81, voiant volendo 91, tignan 179 (3). Il verbo zir ha il gerundio ziant 239 bis (cfr. oldiando ecc. ap. 42), estre ha seant 191, e star ha stagant 237.

Indicativo. 78. Presente. Singolare. I persona. La normal desinenza è -e (4): pense 1, vede 95, face 83, creze 87, 96, caie 204, sente 20, ecc. — Singoli verbi: son 2 sun 111, 114 sum 15,20, fon faccio 60, 236 fone 103, ston 60, 113 stone 82 staghe 1, 82, von 83 vone

<sup>(1)</sup> Per le forme interrogative od esclamative, v. i num. consacrati ai singoli tempi e modi.

<sup>(2)</sup> Sempre -as nel futuro.

<sup>(3)</sup> L'-ante di disante, 81, spiante, 89, può sciogliersi tanto in -ant-te che in -an-te.

<sup>(4)</sup>  $\dot{\rm E}$  -o in digo 200, spiero 183, ed è vezzo veneziano; -i in credi 16, 173, 199, 223, 227 crezi 275 ingani 199; manca la vocal d'uscita in crez 26, 109, 264, che trascina seco cuz 273. — Forme interrogative o esclamative: sone! 204, sone? 190, hoi? 190.

64, 111, 114, 248 vaghe 83, don do 4, 66, 101 dughe 15. 22, dun devo 113; e ho 47, 48 hei 1, 2 (1), so so 16 se 16 sei 22; ruoi voglio 2, 173 voi 56, 192 vuò 211 vo 168. 210; pos 29, 30, 114. II. La desinenza normale è -e (2): magne 29, vede 28, ride 74, dorme 46, ecc. Di due forme interrogative, che, mercè l'aggiunzione di -tu, conservano il -s, v. num. 76. — Vengano ora le forme monosillabi che, interrogative o no, alle quali in esso numero s'accennava: das 19, 27, stastu? 69, as 209. 211 (3) hastu? 22, 60, sas sai 19 sastu? 63, fas 18. vas 193, es sei 91 estu? 32 ses 225 sestu? 222 sis sei 81, 234 is sei 250, 274, res vedi 81, 90 restu? 60 ris 63, 76, 220, 246, 248, cres cris credi 32, 60, vies vieni 63, 111, ruos vuoi 24 ustu? 84, puos puoi 113, 225, tuos togli 25, 64; — sta 230, 242 statu? 210, a ha 110, 167, 193, 208 atu? 208, 216, 225, satu? 192, fa 19, 243, vatu? 216, e sei 22 (4) etu? 215, vitu? 167, critu? 167, ri ridi 61, 77, ditu? dici tu? 210, ruotu? 170 rutu? utu? 221, 222, 272. III. bisoma 1, canta 14, - liez legge 2, storz 14, molz mugne 17, dis 16, plas 80. cognos 30, bat 29, vien 20, romagn 104, boi bolle 35, ri ride 14, 266. cre crede 15, (bere 16, bate 30, occore

<sup>[1]</sup> Notevole la riduzion proclitica di e od ei a i, in ch' i altre 'che ho altro' 23.

<sup>(2)</sup> aspeti 185. Manca la vocale in vien 62, 247, puol 220, 255. Più notevole cognos, 91, 96, dove par celarsi un più antico cognosses. Circa a par una, 233, lo si interpreti come par' una. (cfr. met' un 220).

<sup>(3)</sup> Notevole la forma analogica es 184.

<sup>(4)</sup> Il ti di co ti sta, 208, andrà forse letto t'e. Bisognerebbe altrimenti ammettere, allato a is, un i sei, che stesse a is come e sta a es.

20), — ha a, ecc., e est (1), ruol 14, puol 181 po 68, 190, die deve 22,49 (2). - Plurale, I (cfr. num. 75): cavon 222, stenton 167, andon 101, redon (: paron) 254, fason 56, cognon 106, podun 147 (num. 11) (3), - seon siamo 36, 49, 102 sason siamo 49, 88, 102, 150, on hon abbiamo 33, 104, 240, 254 non haon 18, 34, 56, saon sappiamo 49, 150, stason 49, 115, dison dobbiamo (Arch, XII 401). II. mandá 162, stimá 163, pensa 261, - aidé 98; vodé 3, havé 23, fasé 23, - volei 21, fasei 95 (4): impi 161. Singoli verbi: se sei siete 22, 228 sasė sasei 255, 256, 266, 109, sei sapete 97, dasė dasei 96, 102. — Forme interrogative: arecordae 50, state 25, 162, ao avete 94, saveo 23, redeo 96, e qui vada anche seo, 193, che si può considerare come facente parte di una proposizione quasi esclamativa. III (v. num. 74): manca 26, coroza 240, tuol 32, comos 227, dis 15, deffent difendono 220, — e sono 4, 29, ha 36, da 18, re vedono 227, cre 64, 227, cruó coprono 220, ecc. — Forme interrogative: sai 184, hai 185.

79. Imperfetto. Singolare. I. levave 54, correv 54, sentive 53, ecc., ma steva 78, credea 47, 78, — ere 50, 76, eve aveva 108, 189 avie 54, steve 50, feve 54, 111. II. zanzave 19, amave 179, — ere 113, eve 222, steve 78, andeve 113, deve dovevi 22 (5). III. vadagnava 53, pareva 53, vigniva 50, ma anche: parea 187, avea 199,

É hei=est a p. 22, 116 (l'ei ben arsirá)? Cfr. n.5n, e penserei allora che la forma sia dovuta all'aversi hei ed e per habeo.

<sup>(2)</sup> di estre dev'essere 89, diebe, 56, che è forse die ben.

<sup>(3)</sup> balone (: parone) 151.

<sup>(4)</sup> cridi, 220, andra letto: cridi, num. 5.

<sup>[5]</sup> aldivi 183, fei 184, eri 185, tutti in un sol componimento, quello di cui già si tocca al num. 25.

lusea 201, — era 53, eva 98, sera 96, desfeva disfaceva 258, deva 54, 199 daseva 53. Plurale. I (num. 75, 28): canteon 198, porteon 255, mandeon 255, baleon 189, soleon 107, aveon 144, — zion andavamo 116, — ereon 146, areon hareon eravamo 201, 194, staseon 146, 195. II. fasea 79, solea 95, interr. credeao? 50, — podia 21, — andasia andavate 50, erea 96, stasea 79. III (num. 74): amazava 36, correva 53, volea 196, — feva 145, fea 189, steva 69, eva 146, zeva giva 145. Forme esclamative: eri! 182, erele! 146.

80. Perfetto. Singolare. 1. deventei 77. lassei 54. me dessedei 54, catei 19, spiei 91, paghici 218, risitiei 222, bichie 116, parie 20, vastie 54, zurie 116, tornie 54 (1), — avi ebbi 97, 116, meti 116, vedi 69, 76, perdi 176, unzi 18, romagni rimasi 76, cai caddi 54, parti 48, mori 249. Singoli verbi e verbi forti: fasi feci 20, 50, 55, dasi diedi 54, trasi trassi 116, (cfr. imperf. daseva ecc.): crite credetti 80, vite vidi 22, 23: de diedi 88, fis fisi feci 178, 252, 253, vine venni 228, dis 33, 258, tossi tolsi 176. II. robas 27, ubiqastu? 19, intendes 185, - fes 177, destu? 185, fus 68. Notevoli: parti, 113, che ci rassicura intorno ad avi 192, fis 18. usse volesti 179. III chiapi 97, deventa 97, strangossi 189 (2), intrá 194, leró 173, inridó 173. – avi 67. vali 243, meti 206, azonzi 205, romagni 190, vigni ve-19, 75, mori 116. Singoli verbi e verbi forti: dasi 54. 92, stasi 205: vit vite 176, 273, crite 97; ze (su de, fe)

<sup>(1)</sup> Circa ai rapporti che intercedono tra -ei -iei e -ie, v. num. 5, 25. - Dell'accento di -ie (cfr. sie e sie, si può solo affermare che si trovi sull'i in tornie (: avie; cfr. num. 42.

<sup>(2)</sup> che strangossa, e potrebbe sciogliersi per ch'è str-.

andò 22, 76, 184, fis 69, 75, vin 75, 98, 106 vine 205 ven 182, 184, dis 68, 75, vos volle 191 russe 208, 196, tosse 176 tus 106, 199, 237, 239, pusse potè 67 put 205, fo 186 fu 36 ecc. (¹). — Plurale. I (cfr. num. 75) (²): tornesson 198, mandesson 199, srampesson, 199, allato a scampison (1. scampiss-) 50, metesson 175, nascesson (: Bregognon) 183, volesson 200, romagnesson 198, cognesson 197, 200, dormisson 50; — faesson 203, daesson 196 daseson 207, antaesson 88. II. chiapas 92, fes 92. III (v. num. 74). scampà 195, lassà 195, peà 198, apresentó 183, trovó 184, sassinó 186, — sentí 182, 200, mori 184. Singoli verbi e verbi forti: vit 200, 203, 206, 207, crit 36; anté 207 (su de ecc.), fe 184, 198 fis 74, rin 209, tusse 207 tus 203, 206.

81. Futuro. Le desinenze son queste: I.  $-\acute{e}i$  - $\acute{e}$ . II.  $-\acute{a}s$ . III. - $\acute{a}$ . Plurale. I. - $\acute{o}n$ , interrog. o esclam. - $\acute{o}ne$  33, 35, 154. II. - $\acute{e}i$  - $\acute{e}$ . III. - $\acute{a}$ . — Per quant' è dell' atteggiamento del tema, l'infinito si conserva inalterato ne' futuri della 2-3<sup>a</sup> (3) e della 4.<sup>a</sup> conjugazione, mentre in quello della 1.<sup>a</sup> alternano il tipo *chiamar*<sup>1</sup> col tipo *chiamer*<sup>1</sup>, con grandissima prevalenza tuttavolta di quest'ultimo (comprerei 28, ecc., rosegarón 33, ecc.) (4). Qui alcuni esempj del futuro di singoli verbi:

<sup>(1)</sup> Pare pure un perfetto fossel 204.

<sup>(2)</sup> Occorron però in un solo e stesso componimento: fossen 174, 175, mandassen 175.

<sup>(3)</sup> S'evita l'infinito nella forma sincopata (num. 86; cfr. valerà 187, saverè 190, ecc.), e sono rare le eccezioni come veras 77 averà avvedrà 50 (vederà 2), vorei ecc. 21 ecc., porà 23 toras 26. Risulta quindi ben singolare gietrò 8.

<sup>(4)</sup> Invero, potrebbe il tipo *chiamar*- non esser altro che la riduzion fonetica di *chiamer*-; cfr. *vedarė* 93, *varā* avrā 98, e v. num. 18.

seras 26 sará 57, 149, harei 21, 172 aras 24 arón 61, 240 (averas 61), fará 19, 57, starón 28, 87, zirei 190.

82. Imperativo. Singolare. II. chiama 14, varda 19, spiame 90, mostreme 89, lassete 31, 241, — tasi 61, 74, curi 224, viesti 46, bei bevi 274, oldi 62, 69, credil 209, viestite 210, oldime 112, úlimel 61, sporzeme 31, metelo 58, vuoleghe 231, — abbi 250, di 18, fa 66, ve 75, 179 (velo eccolo! 20), vien 14, 62, tuó 55. III. salve 188, anieghe 16, deventee 16, magn (: compagn) 147, — viena 29, nasca 58, 73, mantiena 188, — see 21. Plurale. I. lasson —ssun 25, 68, 194, andon 191, meton 68, tolon 107, 151, — fason 25, 30, 33, dason 217, stason 191, zon andiamo 217. II. zanzá 50, impará 117, vardá 54, — fasé 23, 50, diséme 55, credél 50, tasei tacete 103, — zi 149, oldime 98, — seao siate 20, 188, da (e de! 4) 50, sta 23, dasémen 103, stasé staséde 252, sasei siate 267. III. magne 61.

Congiuntivo. 83. Presente. Singolare. I. cante 53, scavace 76, — viene 31, morde 47, faze 84, ebbe ebia heba 99, 47, 27, 46, 73, sea 46, 68, vega veda 33, staghe 83. II. bari (:contrari) 245, — haba 35, sea 95, 220, daghe 25. Notevole assai: vuos 233, 235, 239, III. lasse 68, magne 15, perdone 3, ecc., pei pigli 115, porta 31, port (:mort) 167, — occide 214, face 14, viene 15, vade 15, ense esca 211, alde 14, ecc., golda 47, bata (:cagnata 61, faza 66, ponza (:lonza) 161, — see 22 sea 38, abi 212, sepe 16, 73, pos 234 possi 14 possa 14, 15 posse 14, 15, 19, daghe 24, 56, tuoghe tolga 15. Plurale. I. amazone 229, disnone 20, 21, cantone 35, tolone 181, debione 240, impone empiamo 224, zone andiamo 16, 192, possone 16, 35, seone 22,

stasone 116 (1). II. contênte 21, — voié 56, se siate (?) 261, fasade 2, 21, 56, 261, seadi 253 seao 256, possao! 162, cridao? 267, sépi sappiate 252. III. magne 15, devente 14, vende 15, face 16, viene 14, sent (:spent) 221, — eba 186, staghe 5, vaghe 14.

84. Imperfetto. Singolare. I. pagasse 62, magnasse 73, derentas 22, — avesse 54, 76, stesse 62, haves 62, podes 62, — moris 76, — fosse 69 fossi 115 fos 27, 69. II. vedesse 219, volesse 84, vignes 112, ves 273, fès 90, — fus 85 fustu! 60 fos 84. III. brusasse 17, deventas 17, ruinas 76, — nascesse 17, fesse 53, 117, metes 16, voles 180, dises-la 154, — cais 97, — fosse 78, 198 fossel! 180 fos 153 (²). Plurale. I. vedesson 233, avesson 255; rendessen 182, cfr. num. 80n. II. mandessá 164, — avessá 255. 266, savessá 144, 151, faesá 257, — foesá 78. III. magnas 17, deventas 17, — nasces 17, rendes 184, zes 170, podessei! 168, — fos 17 fossei! 184 fossi! 182, 223, 108.

Condizionale. 85. Servono per la I e II persona le corrispondenti desinenze dell'imperf. del congiuntivo. Per le altre persone la comun desinenza è -áve, [-áe, num. 15, 287], -á (3): I. porterave porterei 245, ma-

 $<sup>^{(1)}</sup>$  In rima: fona 260, e fors anche sasona 267 (v. less. s. 'saver').

<sup>(2)</sup> Di fo' sta, v. num. 43.

<sup>(3)</sup> Occorre tre volte, nello stesso componimento, -6e (aroe avresti 186, ziroe andrebbe 183, meriteroe meriterebbero 186), desinenza, colla quale si risale a habui e che ha i suoi riscontri in qualche testo dell'antico Piemonte, cfr. Giorn. st. d. lett. it. XVI 382n. — Di aré avresti, 197, peuso che si ragguagli a areve, mentre l'oscurità del passo m'impedisce di affermare checchesia intorno a aré 260. È poi seria sarebbero a p. 49.

gnerà mangerei 114. II. vorave vorresti 242, romperatoromperesti (1). III. cognerave 17 cognerà 17. Phurale. I. avesson 255, 200, 219, volesson 150, podesson potremmo 105, staisson staremmo 34 staesson 226 staseson 148, foesson foisson saremmo 205, 115. II. saltissà saltereste 20, volessà 20 (2), podessà 265, vessà 266. III. sarave sarebbero 219, zirà andrebbero 145. In seravi 255, -i non è altro che il pronome enclitico.

Per quant' è dell'atteggiamento del tema, poco da aggiungere a ciò che già si diceva del futuro. Anche qui serà, 112, allato a sarave 219, arà, ecc. e vi si aggiunge dirare dovresti 91, dirà dovrebbe 84, 221, 232, 246 (cfr. dirare direi 18, dison num. 78, e v. Arch. XII 401). È poi notevole, in ordine alle due note di num. 81. volarave vorrebbe 263.

Infinito. 86. Caduto costantemente l'-e, ma conservato il -r risultantene (3). Ne'verbi forti alternano però le forme non sincopate colle sincopate, ed è ovvio in tal caso che queste conservino l'-e: esser 79, 80 estre 2, 23, 83, reder 32, 84 rere 83, 241, creder 24 crere num. 39, bere 35, 224, intender 65 intendre 212, vendre 219, 220, 222, metre 217, liezre leggere 2, 154, scondre respondre refondre 200, vivre 219, nascer 20, passer 33, cognosser 243, spender 65, perder 108, ecc. ecc. Allato a far si ha fir num. 14; tuor tollere.

Participio. 87. Debole. Mascolino sing. -\(\delta\) (4), -\(\delta\),

<sup>(1)</sup> araestu? 230, e vi sı vede chiara la fase -ile.

<sup>(2)</sup> Non m'è chiaro volesse 93.

<sup>(3)</sup> Sarà quindi da emendare: fichà 57.

<sup>(4)</sup> Son voci dotte mandat, 182, con chi si fa rimare nat (-nati?, e così ducat 270, favorit 200.

-i, plur. -à (¹), -ù, -i; femminile sing. -àda (²) -ùda -ida, plur. -àde (³), -ùde, -ide. Scarso il tipo in -ésto: vivest 209, parest 209, poest 185, volcst 184, [el mal tolest 153].

Forte. dit 23, 68, trat 90 (4), fat 18, 79, e quindi: stat 22, 69, 183, dat 164, scrit 68, molt munto 17, 34, 116, piant 34, frant 190, 192, vist 54, pers 114, ecc. ecc.

88. Passano da una conjugazione all'altra: cair cadere (5), cuir cogliere, tondir tondere 227 bis, vignér 111 ecc. (all. a repnir 20). Passaggi parziali son quelli della 1.ª plur. dell'imperf. indicat. al tipo -ebam (6), della 1.ª e 2.ª pl. dell'imperf. cong. al tip. -essem (7).

Può anche venir qui menzionato l'estendersi del tipo dicebam e \*facebam a \*stabam ecc., e si ricordi che il tema così acquisito può estendersi ad altri

<sup>(1)</sup> giazadi 246.

<sup>(2)</sup> Sempre nello stesso componimento: passá passata 185, zent fidá 186: v. anche il sostantivo taiá 186, ma taiada 194.

<sup>(3)</sup> l'e stá queste poltrone 3, l'e será le trate 33, l'e infassá le man, 54, si giustificano colla sintassi; — sporcate, 146, potrebb'essere il diminutivo di sporche.

<sup>(4)</sup> trad, 167, è la falsa ricostruzione di trat.

<sup>(5)</sup> Partic. caiù. Di caie, s'ammette al num. 25 che sia \*cadiat. Soggiungiamo qui che potrebbe anche trattarsi di cae ecc. con j epentetico.

<sup>(6)</sup> feve, steve, andeve, deva, zeva ecc. hanno ragioni proprie, e amaceva robeva, ricorrenti ambedue a pag. 148, ricordano Venezia e il bell. Le forme podià andasià, che s'incontrano a pag. 79, e con cui va il bell. eriòn, saranno per avventura foneticamente ridotte secondo il num. 20.

<sup>(7)</sup> Mancan veramente gli esempi per la prima dell'imperf., ma si suppliscono con quelli che fornisce la corrispondente voce del perf. indicativo. Non so poi come sicuramente giudicare di staisson foisson saltissi num. 85 scampison num. 80.

tempi. Non manca poi, come il lettore avrà già avvertito, il tipo \*daco ecc. su dico.

89. Qualche esempio di quell'allungamento del tema, già avvertito per la region veneta dal Mussafia, e di cui v. ora mli. § 417: m' asmaginée m'immagino 49, maridée 15, tosseghée 15, desmenteghée 15.

90. Il tipo temático del presente può venire esteso ad altri tempi e modi, e anche all'intera conjugazione, del che, vedansi gli esempj ne'precedenti numeri. Derivati più propriamente dal presente congiuntivo sono abu bu avuto abiant avendo, sapu saputo sapiant 169, seant essendo.

### Indeclinabili

91. Avverbio. Oltre agli avverbj che si allegano nel lessico, siano qui ricordati: sempre, mai, alora, quando quande quan, talvolta 4, tal fici 168, de soventre 104, ancora, l'altrier, ecc., — la, cold, qua, fuora, dentre, entre, su, zo, ecc., — come como 4 (1), si così 202, 204, miei meglio, piez, davera davvero, ecc.

La negazione suona indifferentemente non e no. Davanti a vocale, frequente il semplice n (n'a 59, n'hei 3, 4, 21, n'e' 69, ecc.).

Agli avverbj pronominali 'ci' e 'si' rispondesi per ghe.

<sup>(</sup>¹) Occorre anche con fa 'come fa', che, come ne' moderni dialetti della Venezia (cofiì), dice non altro che 'come' (60, 63, ecc.); e che se, 31. par da doversi tradurre per 'come se'. Per quest'ultima combinazione può poi valere anche il semplice se, v. I4, 28, 29.

92. Preposizioni. Qualche esempio di da per de (num. 104), e riterrei non genuino di 59, 104. In unione coll'articolo, occorre di dei 203, 257, ecc., allato a dei 98. - Allato a nel, 222, 223, ecc.; in la, in le (in le ciere 193), occorre ben frequente ente-l inte-l (1), ecc.: ente-l cantar 199, ente-l bel 208, inte-l ca 50, ente-la vita 102, inte-la strada 22, inte-la faza 81, ente-le arme 199, ente-le cat 273, inte-le fosse 58, inte-le stalle 5, ecc. Coll'articolo indeterminato, s'hanno: ent'un sol di 77, ent' un bon luoc 88, ent' un' ora 173, ecc. cum touse 15, col vin 66, cun el smalz 71, co l'equa 66, cole man 20, cun na 66, ecc. - pera apera less., adoperato con oggetti animati. — intra tra 16, 18 tre (?) 102. — fra 59, infra ste tore 194. — in sut marca 97, 77, in su la faza 114. — sora i zenugi 59, ecc. sot i dent 189, ecc. - apruó lo cor 16, apruó la zent 172, ecc. — inent i ugi 201, ecc. — drié lo pavol 2, ecc.

93. Congiunzione. e e, con minor frequenza, et, adoperati indifferentemente davanti a vocale e a consonante, e si, davanti all'uno o all'altro de'verbi coordinati, che seguono al primo (el matunis la zent.... e insegna.... e si le fa 1, el fa... e si e 20, no hei majnd .... e si fasi 50, daspo che sun smata e si tu me fas beffe 62, l'era... e si eva 98, ecc.); si, nelle stesse condizioni che vedonsi descritte dal Tobler ug. 36, pat. 39 (v. anche Diez Grammatik III 344-5): la duoia

<sup>(1)</sup> Ridotto a te-l (num. 45) in te-l corp 53, te-l comedon 79. Dalla combinazione della preposizione coll'articolo, è poi stata come astratta una preposizione indipendente, che si vede in inte quel calderon 18. Di entre lo ne, 104, ognun vede che può tradursi 'nella neve' e 'dentro la neve'.

si me sgorba 60: ma mo ma. La congiunzione relativa suona sempre che, è però illusorio, va, cioè, sciolto per c'a (num. 69), il ca di pag. 167, 182, 184, così com' è da sciogliere per ch' i qualche chi, che qua e là s'incontra: perche, perche che 97, azo che, ecc. a hen sebbene 230, ecc. ecc.

94. Interjezione. O (l. Oh!) 70, 71, 75, 96, e s'adopera spesso a introdurre un' imprecazione (O te nasca la scita!, ecc.), cfr. 58, 61, 62, 73, 76, 86, 90, ecc.: po! 22: deh! 16: doh! 193; uimei vuimei ecc. 50, 96, 111, ecc.

H

# ANNOTAZIONI SINTATTICHE

95. Costruzione. Il pronome oggetto può precedere alla voce verbale, cui s'appoggia, anche quando trattisi dell'infinito o del gerundio (1): me sbramegar 31, me mostrar 178, te saludar 244, te busar 31, te poter spiar 239, lo laldar 96, se catar 254, ve rengratiar 150, — se arendand 'arrendendoci' 183, se sporcant 145.

<sup>(1)</sup> Cfr. m'invendica vendicarmi, me compiase compiacermi, se fa valé farsi valere, se desseda svegliarsi, se lagné lagnarsi, i da dargli, i conta contargli, esempj tutti che traggo dalle versioni della prov. di Belluno, che sono nel Papanti.

d'ogni sort biava 36.

cara me tosa 28, ser nostre Pasqual 67.

96. Concordanza. mezi zudier 196, mezi mort 208, meze cote 144 (bell. mede vote mezzo vuote), tuti zentili 220.

el grave stento et dolgia mia 13, l'amore e fede a mi promessa 284; nostra rima e cantar 151, sua speme e conforto 212, sua timida voce e suave canto 136 (1). V. ancora num. 100.

chi 'l porterave in pas sta reba e quest dolor 181, la me fa paura quel legun (si tratta della fava) 73, ch'el see una colta quist doi solt quasi 'che e'sia una imposta questi due soldi'.

ogni cavra e vaca... molta... quelle 17; chi tuol femena ades no le vuol 25, chi....i 92; v. ancora l'alternare di 'tu' e 'voi', di 'io' e 'noi', a pag. 94, 95, 106.

azo che no fasade, chi liez 2.

Non rileverei la sconcordanza dei tempi che si nota in mandassen....zo che possiam mandammo.... acciocchè potessimo 175, ove una sconcordanza analoga non notassi in alcuni dei saggi bellunesi e friulani del Papanti (V. Forno di Zoldo, Auronzo, Tramonti di Sopra, Vito d'Asio), nella traduzione del passo: 'ma detto le fu, ecc.'.

97. *l'é ben mat chi puol rider e cantar, e volerse ligar* 93, *el serave prigol che deventas... e zir* 223; dove si nota la continuazion del discorso con un costrutto diverso da quello con cui s'era incominciato.

<sup>(1)</sup> Sconcordanza solo apparente in l'è mort la mità de la zent 189, l'è pers la fe 168, ecc., e così pure in dasemen pien na cesta 103.

98. Casi. se lasson abarar a qui poltroi 106, lassa dolerse a chi ha vegia 193, redant magnar... a cotal zent 196, i fe mostrar i calraga 202.

se acorzesson quel ch'i voleva 202.

hanchignida el to muset quasi 'altiera il viso' 32.
99. Verbo. Occorre 'avere' come ausiliare nei tempi perifrastici di 'essere': e sta 48, hei stat 85, t'a stat 193, (V. nel bell.: ho stat, atu stat?, alo stat?) e in quelli del riflessivo: s'ha tolt 32, ve n'aré acort 99, se ha bica, 256, s'ha dema 254, averse smaridà 263 (1).

Nei tempi perifrastici dei verbi riflessivi può anche occorrere che non s'esprima il pronome oggetto: sarei buta mi sarò gettato 172, e tu desmentegada? 215, è fata 260, fu acorta 175. serà dolentra 198, serave rot 92. sason legra 254, sasè degna 256, sasè degnada 266, fossi mos 182, esser inamora essermi innamorato 48.

Infinito. *i senti sachezar* sentirono che si saccheggiava 196, *i senti... regnir* 207, — *vorà... magnarse* vorrei che si mangiassero 17, dove va però visto il num. 97. V. ancora num. 104.

L'infinito che dipende da 'andare' può, nell'imperativo, venir sostituito dalla voce finita e venir coordinato al verbo reggente: (cfr. clm. cl.iv, Gaspary zst. 257-9 e vat'appica, vatte aniega, vatte amazza in un sol passo del Ruzante) va fa va a fare 61, va te pur ficha, 57, dove anche è notevole l'attrazione del pronome da parte di 'andare' (2).

<sup>(1)</sup> se a mess, se a sentù, se a fat, a Belluno, la s'a pensa Agordo, s'ha trovà, se aea impadroni, a Piai, ecc.; nel cor.: te te ha condut 11 75, ve are rendest VI 4, ecc.

<sup>(2)</sup> Dovuta forse a non altro che all'alternare appunto del nostro col tipo 'vatti a ficcare'.

GERUNDIO. vignant venendo io 178, cigant gridando lui 76; hel piovant sotto pioggia dirotta 196.

L'indicativo dopo se ben: 30, 33, 99.

Di voci dell'imperfetto congiuntivo, adoperate normalmente in funzione di condizionale, già s'è detto a num. 85. Qui notiamo anche fosse 196.

co i senti qui naranzon e lor volta a l'altra man 'quando sentirono quelle palle, e loro [svelti] a voltare dall'altra parte' 184. Abbiamo qui l'esempio di un costrutto ben vivo e diffuso ne'dialetti dell'Alta Italia, e per cui v. intanto Nazari Paralello 60, Tiraboschi Vocab. bergam. (2,ª ediz.) 46-7.

100. Articolo determinato. la boa e tempesta 239, le cuse e ville 207, lo sol et luna 10, al scur o lus de la creserola 172, l'amor e fede 284, la bova e vent 245, la cità e castel 204, la legreza e piazer 255, di campanil e schirevoltole 54, le fede, cavre e buó 269, le p assione e dolori 280, le pene e guai 9; el grave stento et dolgia mia 13, el schiantis, gran ton e scita 99, la so bella ciera e bel aspet 261; cfr. le putte o putti pst. II 211, li dedi et piedi ib. II 211, 225, ecc. ecc.

tosat, i campi, i prei 109, linzuoi, la coltra el let 217, vache, late e l'ont 219, la car. formai e pó el forment 196, tutti esempj, ne'quali vedonsi dei sostantivi coordinati avere quale l'articolo, quale no.

me fedeltá 210, me compagn 23, to suor e to cugnade 275, so casa 224, nostri orden 175, vostre ca 257, ecc.

quatro cavai... quai fu aceptil 199, costei sola qual tengo 212, la Ninfa qual a lui parla 214, ecc.

plur. franzos 184, 186, tedeschi 132, cani tedeschi 133, v. Rajna st. xxx-xxxi; cancre viegna 62, 219, 221, schiantis me pei 115 (v. fevre te bata nel clm, morbo te magne, cancabaro te regne nel Ruzante); a stadiera 66, 101; a larc al largo 208: su let sul letto 28, 54, 60, 116 (v. tosc. a letto, in letto): per inver 271: per scalla 233; Cervia e rest C. e il resto 187; tut an 34, tuta sera 87; non vardar a zance de sti lo 224, (vardar a zance de sti lari Ruzante), da reba che ghe n'hei 85, da grant disdegn e grant ira ch'ei abi 225, da grent fredura ch'on 240; a sié de lui 194, a tre de lui 201, a quatro de avost 202, ecc.

el tut tutto 148, 205, 234 sora el tut soprattutto 270; de la bona ruoia di b. v., del bon core 43, al me confort 210, al so marz despet 217.

un barilet del vin negre 163: cfr, David Italien. Syntax im Trecento (1887) 79.

ARTICOLO INDETERMINATO. vestido da un fante 253, da un vechie 259, da un tosel 259, da na prudent da [donna] prudente 275; per un pegn per pegno 251.

segnal 'un segno' 275; per tousa per una ragazza 172; cun bel zuparel 108, ma qui v. le Note critiche al testo.

101. Comparazione. no e piu grant fadiga come quella 26, e qui vada anche: no sun mez come soleve non sono la metà di quello che soleva 111.

un si fidel de mi uno così fedele come me 251, costrutto a me noto da qualche varietà lombarda (bellinz. viin insci bon da mi t'al trövat migna), e che si ripete dall'aversi ad ugual titolo: 'uno più buono di me' e 'uno più buono che me'.

pi dura che n' é el fer 91, pi lizier che n' é Baldo 117, ben piez che non é mal de mare 116, pi lonz che n' é a Triris 69, sulte pi che non fu 117, ecc. un pi bel fent de questa riegola uno dei più bei giovani di questa comunità 172; costrutto notevole, che trovo vivo a Pavia, dove dirassi un più bel palc da prima fila uno dei più bei palchi di prima fila.

102. **Pronome**. no me vuoi laudarme 230, ve saronve obligà 258, tu te ride 29, tu fosti tu 214, mi.... lassarme 230, amarme mi 251, te pare a ti 250, ti tu ten sta 246, 248, ti tu me has 48, tu es ben ti 91 (1).

tu me ves stentar e tu me lasse andar 81, tu seras... se tu tuos 26, tu seras... tu toras 26, s' tu vien tu rederas 62, ecc.

Numerosi gli esempj di ghe, ne e anche di ghen adoperati pleonasticamente: ghe n'é c'è 216, 221, ghe n'era c'era 201, 206, ghen lassa vi lasciò 195, ghen zira ci andrebbero 145, dimen dimmi 19; ghen magna ne mangia 71, ghe n'é ne è 221, ghen fo 204, ghen save ne seppe 99, ghen torna 210; ghe n'hei paura ho paura 90, ghen stesse 62, vienghen vieni 110, 114. — All'incontrario: l'é c'è 186, l'era c'era 174, 175, vorà doi ore ci vorrebbero due ore 194, ecc.

'suo' per 'loro': el so onor 145, a so casa 224, ecc.

'che' adoperato per tutti i casi dell'obliquo: quel che se lamenta quello onde si lamenta 192, quel camp.... che cra 205, truoi che i gat no ghen zirá sentieri per i quali i gatti non andrebbero 145, ecc.

<sup>(1)</sup> Una ridondanza ideale del pronome s'ha anche ne' seguenti modi: sempre t'è stat to servidor 236, t'ei metu lo cuor in le to man 112, va te pur ficha sot i to lenzuoi 57, ecc.; v. ancora: so fiol de quel me car parin 68.

Vadano in questo num, anche i seguenti esempj di costrutto anacolutico: Mio..., i zaf gʻu tolt 103, qui tripeti darghe 175, el puore fent... ghen vin 98; quest' i al luoc che indormenzà chilò siec agn t'a stat 193; quel Spolon ch' el sona 94, quel che l' è 225, queste loce che le ve vent 117, Filetic che per amor el romagni 191, Piere... che l' ei 116, donde che el ghen lassà 195; quel che vadagna... sea soa la Ninfa 212.

103. Congiunzione. Notevole il commubio di e con con ne' seguenti esempj: lo let e coi cussin 106, la coltra e coi lenzuoi 103, lo camisot e cum lo fil 237, i Cadorin e con 'na turba 202.

Tace di spesso la congiunzione che (1): non vorà fuesà 257, vorà tute le fede fos serpent 17, dir... era chiapà dire.... che era preso 98, e creze par tu 'l ves 90, creze l'è mort 189, sei ve don 101, fè cont sé nostre pare 261, ecc. E inoltre: hei bu na not si cruda no viverave i raya 77, vaghe fin su al mont la veghe vado fin su al monte che la veda 82, d'aspò tu te parti 113, pur te vedes 91, ancora la fisse 273, ecc.

All'incontrario, può aversi la congiunzione reiterata: dirre ch' el nostro muliner che ha del poltron 67, sei che 'l puore fent... che ghen vin 98, crite ch' el so baldin.... che 'l volesse 80, che s' el fosse a far quest che rorave 93; — perche che (v. percèche perchè, a Rocca d'Agordo) 106, 112, quan che pass., don le che 195; chi che dirave 221.

<sup>(1)</sup> E così pure, ma men di frequente, il relativo: bià quel fent.... ve torà 108, quel can a reder... no l'aidas quel cane che, a vedere..., non l'ajutasse 112, n'è quel cnor.... non aves 273, qui tu cognos 245, tanti ghen vegnes 239.

104. Preposizione. pagherave un marcel saver 250, pagherave un bez aver fat quest 79, havé gran tort voler 93, te move esser ti muove ad essere 279, atent star 221, i fosse tuti goder 173, son stat volerte 78, ston deventar 106 (ston a deventar sto per diventare 244, ston a morir 248), fa delibracion voler 246, sun dispost non farme 53, ha far hai da fare 167 (cfr. hanno esser passati il ponte hanno da aver passato il ponte. Sanudo), cerca.... star su l'amor 170, cerca cazar 170, s' avessor sapu catar se avessimo saputo di trovare 255, disant voler 198, vedon strenzer vediamo di stringere 274, degnarse vignir 239, 254, 256, 266, merite esser lassa 230, suffrir el cuor rebellar 185, e sono dubbj: comenza sachezar 203, has commenza... acorzerte 236, stason a scoltar 191, va dormir 57, ecc. (1).

se da dir so dire 208.

me crere 87 (v. a lo me crere 93), me sen less., me segn less.; ogni muó a ogni modo 116, 152, 153, 172, 256: — de Cividal e tut el so destret 188; in sto mont o l'altre 190, tra pe e caval 'tra a piedi e a cavallo' 190, dove tra va forse risolto per tra a.

cun cope e de mioi con coppe e con bicchieri 102, per laor,.... de fardici per causa di lavoro,.... per causa di fratelli 192.

<sup>(1)</sup> te disponi a la mia alma refrigerio dare 279, se vade al scur... bater se vado all'oscuro a battere 172; la coscientia me tira a ferve.... no vigner 101, a far,... oldir 263; e la preposizione è taciuta anche davanti a volerse desperar 274, e a averse smaridà, 263, per quanto qui possa supporsi un a verse o a averse, o anche un costrutto che non esiga la preposizione; v. anche veder no veder, 175, allato a a verce e no vere 22.

Per la confusione tra de e da (clin. clin), di cui già si toccava a num. 92, v. ancora: da zir.... no pense 91, respondand da furli 183, el m'é vegnir un grei da far 219, te manca... da catar 110, fia da quel rechio 253. zigant dal temp antich 75, dove però va tenuto presente al=il, Jeroni da Andriol 174, saver da muffa 16: e inoltre: dal cert di certo 148, da nuó 194; — impard del m' deffet 117, card.... dei banc 148, nol vien miga del most 93, boi de zir buoni da andare 255, donzela de star 211, fiola de andar 211, fea de parsona facevano da personaggio 189, la de nostra parona là dalla nostra padrona 105.

Uso di da: murone da rabia 14, muoia dal grant piant 28, da fret 251, da grant angossa 76, da fistilli 72, 84, da tent debet 103, magre da dolor 204, da duoia e da gran reba 89, ecc., cfr. Rajna st. xxxII: — da San Martin 111, da Pasqua 55, da Ognissent 269, da carneval 269, 271; — da quela gran fredura in quel gran freddo 104, da piova e da tempesta alla pioggia e alla tempesta 103; — da dosent 183, da cent 184: - da ti degno di te 231, l' é da chi ha farlasia è buono per chi ha frenesia 71, boi dai tosat buoni per i ragazzi 258, tradiment da quel Sech tradimento come quello del Secco 181, da quel scrivan come quello scrivano 227, la va da chi pi po 216, se mostra da taribol si mostra come [uomo] terribile, si atteggia a terribile, 223 (v. me ruó mostrar da scalmanó = voglio fare lo scalmanato, nel Ruzante): - lare da diner 65.

Uso di de: pensa de debeta 225, pensant... de quel 204; — del magnar quanto al mangiare 195; — de mioi 102, d' un stiz con un tizzone 57; — de gran fiamma per la g. f. 126; — de ogni di 29; — de

cardenza in confidenza 217; — Oh che ventura e stata de quest messer Vetor d'un si bel cuvertor come l'ha bu! 263, cfr. Tobler Vermischte beiträge zur franz. gramm. 5 sgg.

Uso di a: a quel che voi dir appetto a quello che voglio dire 168, 198; — a un grun in un mucchio, in massa, 206.

Uso di in: in cardenza a credito 217.

per grammatico in qualità di g. 137. V. per gramego = da letterato, nel Ruzante.

fim la centura fino alla cintura 104, e potrebbe associarglisi fima i zenugi 144; v. Rajna st. xxvi.

17.

## ANNOTAZIONI LESSICALI

abarar; v. 'barar'.

abitador colono 67, 102. Bell. bitador bitaressa. adestre in quantità, 'secondo il destro', 164. agnon -m 'ogn'uomo', ognuno. Ascoli Arch.

I 360, 398.

agrevare molestare, riuscir molesto, 122.

aguan guan quest'anno 222, 237, 239, 243, 244, 260, taguan num. 43, aguan che vien l'anno venturo 154, aguanaz 116 quest aguanaz 104, quasi a dire 'l'anno testè trascorso'. Beitr. 23-4, Ascoll Arch. I 525, VII 527, e v. num. 51.

aidar idar ajutare 4, 24, 39. Arch. XII 386, eec. aier jeri 19, 79, 228.

aier 20. Parmi che dica: 'baldanzoso, vispo, arzillo', e penso al tosc. aire, ecc., kng. 273.

alcel uccello 58, burt alcel 'brutto uccello', diavolo, 97, 107.

aljun alcuno 113, ecc. (1).

almesch, almesche, almesche dio (v. almen deo sei. 6) almeno. Si tratta di almes, num. 30, 31, con appiccicatovi un che, dovuto imprima a combinazioni come 'almeno che fosse!', ecc. (²). L'a. vic. e il Ruzante hanno almasco, con evidente immistione di 'almane'.

altramente altrimenti 199, ecc.

altriaz: l'altriaz l'altro giorno, giorni fa, 255. 256, 258, 260. Par quasi aversi la fusione di l'altrier con l'altro diaz num. 51.

altrui 225, 273; v. le Note critiche al testo.
alturi ajuto 24. Arch. XII 386, ecc.
ameda zia 237. Bell., elm., e cfr. beitr. 26.
ampó pure 255. Arch. XII 387, elm., wnd. 96.
aneuoi -coi oggi 19, 226. Arch. XII 387, ecc.
aneuzen incudine 29.
anent innanzi, avanti, prima: num. 1.

angonaia inguinaglia 60, 77, 86, 161.

apéde insieme, accauto, per di più, 147, 220 (azonzer paia apede al fuò aggiunger paglia al fuoco).

<sup>(1)</sup> Al num. 35 (e altrove, v. Giorn. st. d. lett. it., XV 262), considero io questa forma come un mero prodotto fonetico; ma non vorrei con ciò escludere senz' altro che vi s'abbia a scorgere l'influenza di negun.

<sup>(2)</sup> Si ragguaglia ad almesche dio l'amen che dio di pag. 109, 180.

251, 264. Bell. a prde, par pede, e trattasi originariamente di a pre de, ecc. Arch. XII 387, wnd. 95.

apera; v. 'pera',

apizarse accendersi, risentirsi, 186.

apres insieme, inoltre, vicino, 29, 163.

apruó vicino, presso, 16, 172. Arch. XII 388, ecc. aquas; v. 'asquas'.

arabos rabos rabbioso, cattivo, 144, 220, ecc. araan ragno 84.

arate 142. Sará 'errate' adoperato per 'erranti', o meglio 'ratte ( $\rightleftharpoons$  rapide)', colla solita prostesi bellunese di a davanti a r? (1).

arent vicino, presso, 257. Bell., elm; beitr. 94, mrgh. 97, wnd. 88.

argunent macchina di guerra 184.

arider ridere 177.

arlevada generazione, cresciuta, 193. Bell.

arment bestiame 196.

aros 'rosso' 35. V. le Note critiche al testo.
arsirá 'assiderato', stroppio, infermo, 116.

Arch. XII 431, s. 'sirrao'.

artelaria artiglieria 195. Bell., Ruzante (trelaria). ascort accorto 234.

asmaginar (o smaginar? V. le Note critiche al testo) immaginare.

asquas -si quasi 94, 162, 211, 244. Bell., et.; beitr. 109.

astunte di mala voglia (?) 71.

 $<sup>(^1)</sup>$  Amte potebbe trattarsi di 'onde arate' cioè solcate. V. l'it. arare adoperato del camminare delle navi sull'acqua.

ava nonna 73, 105. Friul., ecc. beitr. 25. E rivedremo la stessa voce in ava 36, non essendo a mia notizia nessuna tradizione o pregiudizio intorno alla sordità della 'pecchia' (bell. ava).

avantaz 5: star in avantaz star bene, star allegro.

avers 'all'incontrario di' in paragone di' 224. azonzer giungere 205. Arch. XII 385.

babion baggeo 162. Clm.; Flechia Arch. II 34. baca 153: far baca motteggiare 153. Bell. bacar frizzare, no bacar non aprir bocca.

 $\it baffa$ lardo, prosciutto, 161. Venez., ecc. Beitr. 31, Ascoli Arch. X 12 n.

bagatin 71; nome di una moneta erosa. Clm.

baia 175: tignir in baia distrarre, distogliere l'attenzione.

baiar abbajare (della volpe) 199.

 $\it bailan~236$ ; dev'essere un nome proprio o un nomignolo.

bal 205: sen ze al bal andò perduto.

baldeza abbondanza, ricchezza, 207, a baldeza alla grande, con gusto, 147. Bell. baldeza ajuto, utilità, cor. a baldeza a piacere IV 2.

baldin ventre (?) 80. Bell.

balla 271. Sarà quello che nel pad. (Patriarchi) chiamano balla da leto vaso di metallo pieno di acqua calda, che coperto di panni s'usa per riscaldarsi. V. s. 'tole'.

ballota projettile, palla, 195. Di ballote, 201, v. le Note critiche al testo. bant: d\* bant a uffa, invano, inoperosamente, 34, 79, 82, 109, 162, 196. Beitr. 32, ap. 44.

barar a- ingannare, tradire, 106, 179, 245.

barba zio 20, 116, ecc., e n'è forse il plurale in barbai 'barbani' 242: v. num. 25, Arch. XII 291.

baria 229. Cosa sarà?

baroltola 54, 229: a baroltole ruzzoloni.

baron marinolo 175.

barsuola braciuola, costola, 28, 102, 162, 224. Bell. brasola, trev. brasiola, ecc.

bater 'battere' 61, 30, ed è detto della febbre. Costrutto però diverso da quello che par offrircisi nel venez, bater la frere esser febbricitante. Nei nostri esempj, la 'febbre' è soggetto.

bausia bugia 154.

bebebe 161. Imitazione del belato.

beca 174. Lo stesso significato che ha la parola nel bell. e venez., dove vien così tradotta: 'striscia di cordone o cordella che si porta ad armacollo'. V. però anche mil. becca bátolo, e il voc. s. 'becca'.

becamur passero 58. Bell.

bel buono, cortese, gentile, 167, 254: de bel per bene 75, 113, 264, 268, ben de bel 259; a bel restel v. s. 'menar', a bel maz v. s. 'maz', pea a bel laz piglia bene al laccio 265, col bel pautan col molto pantano 145, da bel fistilli, per bel fistilli per il molto fastidio 80, 84, a la bella neta 191, bel pioran' piovendo a dirotta 196.

bersai pungiglione o bersaglio? 17. Venez. bresaglio o brezaglio pungiglione (Воекю s. beserèjio).

 $\it bertarella$  268; par che dica 'arte' 'artificio' 'ingegnosità'.

bez soldo, quattrino, 79, 85, 270. Venez, bezi, ecc. bid o biaf (v. cd e caf) turchino chiaro 243. bid beato, fortunato, 2, 18, 95.

biastemar bestemmiare 72, 116. Arch. XII 391, ecc. hirar gettare 116, 207, 256, 258. Venez. shicar, friul. shichā rovesciare: et. 312.

 $bi\acute{e}fet$ vizzo, pallido. 29. Bell.  $bi\acute{e}fada$ vizza; et.  $sbef\acute{e}di$ passo 358.

binar unire, ammassare, mettere insieme, ricougiungere, 33, 274, 275. Bell.: sch. 108.

bislonega bislunga (?) 164. V. i bell. ålega alga, botårega botarga, tiriga (cioè tirga) tigre (cor.).

 $\it bissar$  'render biscia', inviperire, 65. V. il feltr.  $\it bis$ rabbia.

blava biava biada 104, 154. Arch. XII 391, ecc. boazza sterco bovino 51. Bell. boazza e bugazza; Arch. XII 391.

bocal pitale 208, 35. Bell.

bolp volpe 199. Bell., trev., ecc.; et. 312.

bolzachin valigia, borsa, 50. Venez. bolza valigia, borzaca borsa, in varietà lombarde, clm. bolzeghin.

bonel -ella 18, 116; nomignolo di bue e di vacca. bonigol ombelico 59. Beitr. 35, clm., ecc.

bora 178; la nostra voce designerà essa il noto vento della Venezia, o si ragguaglierà al vic. bòra nebbia fitta?

bot colpo, battito, 29, 53, de bot quasi, fra poco, di colpo, subitamente, per bene, 75, 79, 87, 88, 109, 144, 233, 235, 239, 254. Venez. de boto, ecc.

bot 204. Potrebb'essere anche qui 'colpo'. Ma è coordinato a *spin*, e questo altro non è che il santo Spino, ond'è parola a pp. 128, 130. Sospetto quindi che la nostra voce altro significato non abbia di quello che s'avverte in 'bozzo' 'bozzolo', basi che, sempre nel significato di 'rovo' 'spino', si riflettono in più dialetti dell'Alta Italia.

bota momento, volta, 75, de bota fra poco 240. Bell. debota subito.

botat piccola botte 240.

bou 18. Che sarà?

bova boa vento impetuoso 15, 117, 239, 245. 252. È voce di tutta la Venezia.

boz16. Per me oscuro. V. le Note critiche al testo.  $bozol\acute{\alpha}$ ciambella 164, 189. Beitr. 40, ecc.

bran bramoso 145.

brazacol abbraceio: star a brazacol star abbraceioni 15, 28, far brazacol -coi 33, 265. Venez. abrazzacòlo, friul. abracecuell; sch. 123.

brent tino 101. Sch. 123.

brich sasso, dirupo, scoglio, 254.

brigada 20: de brigada in compagnia. Arch. I 371 n, sch. 224.

brochier bru- scudo 214. Tosc. brochiero, e bruculir Arch. IV 305.

brombola 145: brombole de spin baeche di pruni. Venez. brombola sorta di susina che nasce dal prugnuolo, bell. bromboler de ziesa prugnolo. Per l'etimo, ricorreremo a quella base che è nel ted. Brombeere. Cfr. bromera Gartner Räto-rom. gr. 29.

bronto 175. È il nome d'un recipiente, e andrebbe col bell. bront (diminut. bronzin, brondin) pajuolo. Ma potremo noi ammettere, nel nostro poeta, questo unico esempio di z (sonoro) in d? O confluiscon forse insieme 'bronzo' e 'brento'?

bubit upupa 16. Bell.

budisch briciolo, granellino, (?), 104.

bulgar muoversi, agitarsi, 17. Bell. buligar, ecc. burella palla, pallone, boccia, 204. Venez., ecc.

bus buco 145. Bell. buso, ecc.

busnel volubile, sventato, capriccioso, 220. Bell. busnel trottola, e il Calmo ha pur zurlo, che altrove dice 'trottola', nel senso di 'uomo sventato'.

bussar busar baciare 31, 261. Ascoli Arch. VII 517, seh. 225, et. 313, e s'aggiunga, che la voce, nella forma di puscii, occorre anche nelle Alpi lombarde (Valle Verzasca.)

buta attacco, assalto, 184.

 $\it butar~213:~butar~sorte~{\rm strologare}\,,~{\rm stillarsi}$ il cervello.

butuz bariletto 15. Pad. botazzo bariletto fiasco. butijon 'bottegone' 63, 248, e credo s'accenni alla pudenda mascolina, che anche in lombardo chiamasi scherzevolmente botega.

buzabou Belzebub 18.

ca casa 185. Arch. XII 393.

 $\it ca$  capo 19, 50, 80, banda, parte, 104:  $\it a$   $\it ca$  a segno, in senno, 169, 186.

cair cadere 97, 227, ecc. Et. 358-9.

cal fem. calle, via, strada, 34, 273.

calefar sbeffare 77, 181, Arch. XII 405 s. 'galefar', ecc.

caligol nebbia, caligine, (?), 223.

calisson colascione 20, 76. Vic.; elm., ecc.

 ${\it calvea} \ \ 196 \ ; \ {\it nome} \ \ {\it di} \ \ {\it una} \ \ {\it misura} \ \ {\it di} \ \ {\it capacita}$  per il grano. Sch. 226.

cambra camera 52.

campanil giravolta (a mo' di campana) 54.

campestra campagna (?) 13.

cancellaria spese di cancelleria 217.

caneva dispensa, cantina, 196. Arch. XII 393. cantument incanto 190.

cantament incanto 190.

cantui 35. Ha forse a che fare con catoni, scorze di cipolla, di cui v. sch. 130 ?

 $\it capia$ gabbia 223. Bell., eec.: Ascoli Arch. I $414\,\rm n.$ 

 $\it carbon$  foruncolo, ascesso, 76. Ug. 41; mil.  $\it carbonsc\'el$  foruncolo.

cardenza credito, confidenza, 217 bis.

cariada carreggiata 193.

carnesal carnasciale (?) 261.

carnier sacco, valigia, 47, 197.

casa 274: quanta casa hé volú mi quanto della casa ho voluto io.

cassa sarcofago 192.

castegna castagna 269. Beitr. 42, ecc.

casunciei cass- 65, 270; specie di tortelli. Berg., bresc., mant. casonzél, casonsél, ecc.

catar cogliere, cercare, trovare, invocare, 9, 19, 21, 26, 36, 56, 117, 176, 72, 82, 167, ch' atu catá? che t'è capitato? 216, 225. Arch. XII 384 s. 'acatar'.

cautela finzione, artificio, parola prudente, 30, 150, 268. V. il franc. cauteleux.

cavar ga- togliere, levare, 148, 188.

cazar andar in traccia, raccogliere, 226.

ceid abbacinato 85. Friul, cejd abbarbagliare, frc. dessiller, ecc. Kng. 2429.

cep ceppo, stirpe, 147, 245, catena 172.

cereser ciliegio 15, 265. Ricorre nei modi syorlar i cereser, montar sul cereser, che debbono aver significato lubrico.

ces 25, 80, 230, 243: da ces da banda, in disparte. Di ces, 271, v. le Note critiche al testo.

cesar 34. V. le Note critiche al testo.

chegar cacare. Per l'e da a, v. bell., trev. chégola cacherello, bell. chejadubi, e cfr. beitr. s. 'sconchigarse'.

chegasan: dissenteria 54. Venez., ecc.

chian cane 148; num. 35 n.

chiap stormo, frotta, 242. Bell., triest., friul., ecc. Mon. 230 s. 'sclapo'.

 ${\it chiapar} \ {\it cogliere, sorprendere, prendere al laccio, } \\ 85, \ 97, \ 98.$ 

chiaca 106: nomignolo di una vaeca.

chiesura 'chiusura', poderetto, 224. Bell., venez., vic. ecc. Sch. 131, Paroni Romania XXII 313.

chilonega qui 164. V. l'a. vic. livalonega li, e. per analoghi allungamenti, wnd. 42.

cicsa siepe 224. Trev., venez., friul. (cise), ecc. Beitr. 124.

cigar gridare, sgridare, 99. Sch. 215.

riga conno 169.

cignar accennare, far segno, 80. Bell. cignar ammiccare; cfr. Flechia Arch. VIII 318.

 $\begin{array}{c} \textit{cignot} \;\; \text{segno} \;, \;\; \text{cenno} \;, \;\; \text{occhiata} \quad \text{d'intelligenza} \;, \\ \text{moina}, \;\; 30, \;\; 79, \;\; 85, \;\; 232, \;\; 275. \end{array}$ 

cima 255, 260: de cima di vaglia (?).

civida -dal Belluno 34, 103, 106; cfr. Cividal de Belluno 138.

civita civetta 82, 106. Bell. civita; beitr. 125. co come, quando, 1, 4, 182, ecc., co enca quand'anche 73.

coca 269: meter coca comperare una chioccia e porla a covare.

cogner scogner abbisognare, esser necessario, occorrere, 17, 106, 149, ecc., e può venir costrutto personalmente (149, 219, 240, ecc.) Bell.; beitr. 99, clm. cliii, et. 326, ecc.

cognosser conoscere pass., cognisciuto conoscente 173.

colien colei 17; num. 49.

colta tassa, imposizione, 26, 34, 62, 103, 203, 219. Sch. 230, ecc.

comedon gomito 79: tel comedon, come a dire 'nella schiena'. Ascoli Arch. I 379, 521, et. 326.

compagnon compagno 3, 173, da compagnon da bravi soldati 206; compagnona buona compagna, affabile, 263.

comportar tollerare 193.

consalvar conservare 203; quasi: conservare + salvare. V. Rajna Giorn, st. d. lett. it. XIII 16 n, e un esempio è allegato dal Petrocchi sull'autorità del Fanfani.

consei -siglio trama, congiura, 174, 51.

consura 238. Anomalo il r e non troppo normale l'u. Onde mi chieggo se non v'entri per qualcosa il quasi antitetico insurir; v. s. 'insuri'.

consonar confarsi, parer credibile, 69, 73.

cont 149, 203: far cont render ragione.

contentar indurre, persuadere, 212, accontentarsi 234.

contrat 168; dice 'contratto', ma in senso non buono.

contrestar contrastare 233. V. num. 16, e Rajna Riv. di fil. rom. I 226 sgg., Ascoli Arch. IV 122n.

conzarse accomodarsi 88.

coperchio protettore, sostegno, 212.

corbatol gabbia 58. Bell. corbatol gabbia ritrosa. cornola corniola 145.

corozarse crucciarsi 49, 216, 240. Mrgh. 91, ecc. cort cascinale 273.

cost: a me, a so cost a mie, a sue spese, 48, 221. costi cu- costui 199, 226, 230. V. 'li'.

costien cu- costei 89, 263; num. 49 (1).

craut erauti. Sch. 136.

crep greppo, balza, 147, 172, 238. Sch. 231, et. 327 n.

crere 87: me crere 'a mio credere' (v. a lo me c- 93).

cresévola luna crescente 172.

crevar crepare, scoppiare, 15, 86.

cripia 51. Sarà 'greppia' (Arch. XII 407, e aggiungi bell. cripia), ma il contesto non mi riesce chiaro.

crispin graspo 145. Bell. crespe graspi dell'uva. cru 'crudo' 20, ma nel senso ulteriormente svolto di 'saldo' 'robusto'.

cruca 35. Forse nome d'un recipiente, da confrontarsi allora col franc. cruche kng. 4585.

cuca noce 59. Bell., et. 329 (húkola).

<sup>(1)</sup> Notevole per ti costien 'per te costei', dove si vede costien aggiunger forza al pronome personale, altro non volendosi dire che 'proprio per te' 'per te appunto'.

cudar: v. 'cutar'.

 $cuert\ cor-$ tetto 245, 272. Bell., venez., friul., et. 326, ecc.

cuir cogliere 221.

culet 25: lavorar a culet q. 'lavorar di culo' e dev'essere espressione lubrica.

cum con come, quando, 23, 25, 59, 60, ecc.

cum fa, con fa, come fa, 60, 63, 85; ha il semplice significato di 'come'. V. bell., friul. co'ii come (1).
cuna culla, letto, 56.

cuor ardire, coraggio, 206, cuor del pet l'intimo delle viscere 47.

 $\it curucià curucucà 16, 230;$ imitazione del canto del gallo.

cuslier cucchiajo 271. Sch. 249, beitr. 48.

Custú 116: San Custú. Annota il chiarissimo prof. F. Pellegrini (²), che « Custudo dicono anche adesso i contadini per un tale quando non ne sanno il nome o non lo vogliono dire ».

cutar -dar pensare, credere, 169, 182, e occorre anche cuz 'credo' 273. Kng. 1992.

cucertor coperta da letto, coltroncino, 263, e lo si dice scherzosamente della moglie.

ruz; v. 'cutar'.

cuzolon 50: in cuzolon accovacciato. Bell. cuz cuccia, covile.

<sup>(1)</sup> Nel bell. rust., ha ugual significato tanfa 'tanto fà'.

<sup>(2)</sup> All'egregio uomo, tanto benemerito degli studj bellunesi, sian qui rese le debite grazie per i molti ed utili suggerimenti che da lui mi vennero.

dae dalli! 220 bis. Sta por da-je, secondo il num. 25 (ped. ecc.).

deilmeda zoccolo 272. Bell. ecc.: sch. 232, et. 314. daneat 238. V. 'anent'.

duspó dipoi, dappoi, 62, 113, duspó in qua d'allora in poi 70. Beitr. 48, et. 314, clm., wnd. 95, Ascoli ap. Papanti I parl. it. 123.

darera davvero 87.

darrir aprice 14, 172. Et. 314.

davaoi 221: zon in daveoi 'andiamo indietro, in rovina'. Ascora Arch. I 60-61 e ap. Papanti I parl. it. 120, et. 314: friul. davaej scompiglio.

debéta debito. Num. 42.

dedre ultimo 167, 168, infin dedre fino all'ultimo 168. V. le Aggiunte al num, 39.

 $\frac{depuntar}{de} \ \text{scomparire} \ \ 22. \ \ \text{Sch.} \ \ 138 \ , \ \ \text{beitr.} \ \ 50 \ , \ \ \text{sei.} \ 5 \ \ \text{s.} \ \ \text{`afantar'}.$ 

deffet sventura 117.

degnarse 241: no vuos degnarte de mi 'non vuoi aggradiruni': venez. degnarse de tuto accettar tutto.

delibear liberare, preservare, 129.

demora mora, indugio, ritardo, 142.

d pó 201: depó disnar.

desosi 'disagio', scarsita 104, sofferenza (per desiderio insoddisfatto) 89.

desbratada briga, eura, 261

 $\frac{desbratar}{des}$ risolvere, sbrigare, liberare, 257, 259, 257.

desconfortar rendere incerto, disingannare, 191. desirar desiderare 110. Arch. XII 399. desparda deperito, smarrito, 88. Arch. XII 399. despirar spiccare, stuccare, 176.

 ${\it despossent} \ \ {\rm invalido} \ , \ {\rm malaticeio} \ , \ 258. \ \ {\rm Mussafia}$  reg. 153.

dessari scipito 71. Bell., clm.: et 315.

dessedar svegliare 21, 49, 208, Beitr. 47, Arch. XII 400, et. 316, ecc.

dianzol diancine, diavolo, 169,

diar indiare, render felice, 32.

discontento sost, malcontento 176.

disnar desinare 20, 201. Bell., clm., Arch. XII 401.

disvaro affanno 133.

diris de- 216, 242, 224; m'e divis 'mi pare' 'è mio avviso'. Si tratta primamente di m'e de vis; ma il lungo e stretto comundio fini col far ravvisare in de vis una parola sola, e se n'ebbe quindi divis (num. 20). La voce vis, occorre del resto anche in m'avis 87, 162, 164 l'avis 35, 91, che vanno sciolti per m'a vis ecc. e interpretati per 'mi ha viso' ecc. Cfr. FLECHIA Arch. VIII 402.

dolentrars commuoversi 198. Bell. indolentra indolenzito, et. dolentra triste 316, friul. indolentrassi, ecc.

dolorosaddolorato 218, Arch, XII 402, ed è anche del voc.

doman fem. mattino 21, 55, 109, 254. Ap. 46. domente che mentre che 281. Arch. XII 402. donde dove 206.

dore onde 278.

drece trecce 57. Bell., ecc.: beitr. 52. Qui si chiede se, per avventura, non entrasse, nell'alterazione del tr-, l'influenza di drezar. La 'treccia' è, in certo modo, la 'chioma raddrizzata'.

Dresen Trissino 182, Così ancora oggi (Drésseno), ned è certo che si riferisca alla nostra località il **Drepsin**, che occorre due volte nel C. I. L., V (Indici).

dret diritto 2, 23, ecc., me tiene dret mi ari, mi tiri diritto, 234. Beitr. 52, et. 318.

drezar indirizzare 162, dreza ritto, diritto, 20, drie dietro 2, 88, ecc. Beitr. 56.

drio dietro 175, 176: esser drio seguire. Wnd. 93, clm., ecc.

dulia doglia 90, 97. Not. 26.

duniar 'donneare' far all'amore, corteggiare, intrattenersi, divertirsi, 15, 79, 87, 97, 116, 180, 228. Beitr. 53, bst. (= Ein tosco-venez. Bestiarius herausgeg. u. erläutert von M. Goldstaub u. R. Wendriner. 1892), 487.

dura stento, pena, 48.

Dus Doge 34.

dut-tutto148, 149, Num, 38: Ascoli ap, Papanti I parl, it. 126, lead, 5, 8.

eccelebrare celebrare 143.

ejua acqua 66, 70, 144, 238. Ascoli Arch. I Indici s. 'aqua', sch. 134, et. 318.

enca anche, nnm. 2.

entre entro, dentro, 256.

Jama 200: una fama una notizia.

famei famiglio 89.

funt fint ragazzo -a, giovanotto, 27, 28, 104, 261, ecc.

fantesella fantesca 85.

fantios capriccioso 245. Corf. andre alla fantia uscir di senno, impazzire. Di fantia, v. del resto Arch. XII 403.

fantoz ragazza 17, 15, 233.

fantuz bambino, giovanotto, 21, 258.

farinaz farinaccio 104.

farlasia 71. Deve dir 'paralisi, epilessia' e esser quindi diverso dal farnasia, che qui segue. S'aveva forse dapprincipio un parlasia paralisi (così nell'a. tosc., e il Ruzante ha parlasito paralitico), sul quale avra influito farnasia.

farnasia frenesia, pazzia, 53, 55, 76, 109, 250fer- 265, V. fernasia Arch, VII 52, 12.

fursora padella 28, 147, 197, farsorada padellata 254. Beitr. 60, sch. 141.

fas 68: andar in fas andar in ruina, andare in fascio, Arch. XII 385, vic. andar in fasso, friul, là in fass.

fat fata 20, 218, 257, 259: de fat, de fata, subito.

fura 205; ha valore di collettivo.

fuzuol fazzuolo, fazzoletto. 84.

/eda pecora 17, 103, 146, 153, 264, 269, Ascoli Arch. I 350, seh. 234, et. 319, kug. 3213.

felevre ammalato (?) 72.

fent; v. 'fant'.

fenugi 25, 27, 86: far fenugi, dar fenugi, hanno, parmi, significato affine a quello del tosc. infino chiare.

ferdima fre- 246, 104. Avra significato affine al chiogg. fraima, che il Boerio così dichiara: « la stagion d'autunno verso il freddo, che s'intende più propriamente ai primi di novembre. Sul bellunese dicono farnima », e che altri traduce per 'prime bufere invernali'.

fita 85: num. 49.

fi fia figliuolo -a 192, 229.

ficar 116: al me l'a ficii me l'ha fatta.

Fichet 25, 32, 117: San Fichet. Occorre sempre come esclamazione, ne' primi due esempj in unione coll'osceno pota p. d. S. F. Che sarà?

figa fegato 112, 186. Bell., ecc.: Arch. XII 403. filagna 265; dev'essere un arnese da caccia e corrispondere all'a, gen. firagno, Flechia Arch. VIII 353, o al friul. filaine, filagne 'lungo filo per far giocare la civetta'.

fitó conversazione, veglia serale e invernale dei contadini nelle stalle, 205. 217, ed è voce di tutta la Venezia e di Mantova. Per l'uscita, v. anche il sinonimo vegió nel bell. rust.

fin fina fina fina fina 87, 96, 103, 104, 128, 144, 153, 178, 266: fima un pez fra non molto 87, fima un pocat per un momento (?) 103, fin che prima che 240. Del -m penso, ch' esso risalga a quando, ancora oscillandosi, p. es., tra om e on (num. 31), potevasi avere anche fim allato a fin. L'aggiunzione dell'-a (¹) raffermò il m, che dalla forma uscente per -a s' estese a quella, che dell'-a andava priva (²).

fin 189, 193:  $\alpha$  le fin alla fine. Arch. XII 420 s. 'perfine'.

<sup>11</sup> L forse il solito -a degli indeclinabili, cfr. enca, davera, roluntiera, ecc.; ma anche penso alla preposizione a in esempi come fin a, ecc.

<sup>(2)</sup> Col significato di 'fino' viene a coincidere in parte quello dell'avv. 'prima'. Ora ci appar questo, nel bell. rust., nella forma di prin (= prim, primo), dal cui alternare con prima poteva poi venir promosso un fima allato a fin.

fisacuoi; far fisacuoi 230, filar fisacuoi 273; interpreto il primo esempio per 'tremar di freddo', il secondo per 'tremar di paura'. V. il pad. filar de paura aver paura, e circa a fisacuoi, ricordo, per quel che può valere, il bell. fiz matassa.

fistili fastidio 61, 72, 80, 84, 179, ecc.

fite 176: con gran fite con forza, con impeto, con grande velocità. Bell. fit fis fortemente. V. però le Note critiche al testo.

fora dopo 259: da fora dopo, fuori 154 (interpr.: fuori dell'inverno) 181, fora quest'aguanaz quest'anno passato 113, da la ferdima fora passata la f., fora de la recolti passato il tempo del raccolto 241, fora da noi 'all'infuori di noi', senza nostra richiesta (?) 264.

forcina 267; forca, tridente, o il nomignolo di una vacca?

forfr forbici 272. Venez., vic., triest., ecc.; beitr. 58, Ascoll Arch. XIII 281-2.

formenton 105. Notevole il plurale.

fort avv. molto 97.

fortaia frittata 72. Bell., ecc.; sch. 142, ecc.

fosina fucina 195.

fotur fiutare 169. S'aspetterebbe fiotur, ma forse potè un giorno qui influire quel fotur \*flabulare, di cui v. Tobler Herrig's Arch. LXXXIV 225.

fraga fragola 65, 154, zir a fraghe andare a coglier fragole. Beitr. 59.

frapar inventare, ingannare, 181, 205, Prov. frapa, 326, venez. frapa fola, falsa invenzione, clm. frapador ingannatore, voc. frappare.

frare frate 94, 116.

fredima; v. 'ferdima'.

*frel* fratello, 183, nel solito componimento, la cui lingua si risente del pavano. Del resto sempre *fardel*, e. una volta, *fradel* 169.

frivo fregio 56. Venez., ecc.

fuga velocità, impeto, foga, 54. Venez. fuga premura, fretta, ecc.; kng. 3487.

fugazza focaccia 69. Arch. XII 405. fus fuos fuosi forse 116, 150, 221, 224.

galastia elegante 30.

galo 221: star su le gale fare il galante.

galon finnes 20. Arch. XII 405.

gambi cambio 47: num. 35. Bell. ganzar, vic., venez, ganzante, friul. gambi, lead. gambio 15.

gardiz graticcio 195. Bell.

garp acerbo 153. Venez., trent., ecc.; Gartner Räto-rom. gramm. 31.

gas trapunto, merletto, 233. Venez. gaso, ecc.: sch. 145.

gat smorfia (da gatto)? 237.

gattolin pulcino 269.

gavar: v, 'cavar'.

gazan 223. Se dice 'miscredente, eretico, scelerato', andrà con gázaro, ecc., sei. 32, beitr. 40: del resto, v. mil. gasgián baggeo, gabbiano.

 $\it gazzolla$  'gazza' ciarlone 50. Venez.  $\it gazola$  gazza, et. 321.

giandussa peste 34. Bell., clm., ecc.

giaton giatonat ragazzaccio, disutilaccio, sbarazzino, 257, 258. Non altro che 'ghiottone' ( $^1$ ) di cui v. Arch. XII 406. L' $^{\prime}a$  per dissimilazione.

<sup>(1</sup> V., all'incontrario, bell. desutol ingordo, ghiotto.

 $\it gingirigin$  damerino, galante, 71, ed è qui applicato a donna,

giostra stida, duello, lite, 229; cfr. chiamar giostra stidare cor. II 18.

giotir inghiottire 59. Beitr. 72.

gir ghiro 73, 102, 227, 254.

girart corridore, camminatore, (?), 53.

giutidor esofago, gola, 59. Beitr. 71-2.

gnacchera nacchera 194. Venez., ecc.

gnan neanche 169, nianc 221. Venez., bell. gnanca, ecc.

gnent niente 108. Bell. guent, venez. gnente. ecc. gorz sassaja, riparo di sassi, 195. Bell.

gos gozzo 92. Bell. goso.

got bicchiere 67. Bell.; et. 322, Flechia Arch. VIII 357, ecc.

goz 'goccia' 113, 233: ne pur un goz 'neppure un briciolo' 113, no se vedesson goz 'non ci vedessimo punto' 233.

gozar sgocciolare 240.

grammatico letterato 137.

gran dolente, pentito, 257, ecc.

grap grappolo 244.

grapa erpice (?) 95. Bell.

grei grillo 219. V. num, 67, e Ascoli Arch. I 414, et. 322. Bell. gri.

grisopanno grossolano 156; omini de griso frati. Ap. 46, mrgh. 92.

gro 54. Che sarà?

grop gruppo. Arch. XII 407.

grun mucchio, crocchio, massa, 5, 189, 191, 206.Ascoli Arch. I 380n, et. 322, ecc.

 $\mathit{guagn}$ guadagno 184 $\mathit{guagnar}$ ib. – È qui forma pavana.

gualli in ugual modo 149. Venez, gualin, ecc.; beitr. 63, et 321.

guan 93: v. 'agnan'.
gusella ago 52, 272. Et. 322, eec.

harchignida 32. Dal primitivo significato di 'accanito' si svolge quello di 'irato' 'arcigno' 'fiero' 'altiero' dove vanno considerati: per la ragion morfologica, il venez. incagnio stizzito, friul, incagnissi stizzirsi, per la ragion fonetica, i num. 16, 21.

iada jada agliata 65, 71, 254. Venez. agrada vivanda appetitosa, friul. ajade agliata.

ilar 113: v. aidar'. Cfr. Ascoll Arch. I 350n (d-i-dar), 406 (idou); friul itori, cor. mal-ident 'mal-aitante'. ilò li 205.

imbrat impaccio, imbarazzo, fardello, 26, 164. imbrue ubbriaco 223, 225.

impagar pagare, ricompensare, soddisfare, 267.Non altro l'empagar di beitr. 53 (nims ab = impágatene).

incagar inche- incacare, ridersene, 71, 232.

*impeur* accendere 16, 222. Beitr. 56, 66, et. 323. *incap* impaccio, inciampo, 229, lega (?) 36.

incaparse dar nel laccio, inamorarsi, 78, 108. Bell. incapar entrare nel calappio, incantarsi.

ince (: Laurence) entro (?) 148; v. inze entro, ad Ampezzo, Ascola Arch. 1 378, 384.

inciwar intoppare 59, in colá colá 217. incolori 'collorito' rosse 25, 88.

in colà colà 217.

incolori 'colorito' rosso 25, 88.

indormenzá addormentato 193, Flechia Arch, II 31, bst. 484, 488. indrie: de qua indrie d'ora in poi 181, 186. indusiar indugiare 9.

inent 191, ecc.; V. 'anent'.

infina fino 254.

inganar nuocere, far male, 222.

ingiostre -o inchiostro 38, 96. È forma di tutta la Venezia, del Friuli, e di Mantova. Cfr. Ascoli Arch. I 516n, IV 336.

inmatunir matunir shalordire, stordire, shigottire. Friul. inmatunissi shigottirsi, vic. imatonire shalordire, elm. matonio.

inoda 129. Che sarà?

inom 199, 207: avea inom avea nome, a inom in nome; v. i nom, in nom, 234, 262, e Ascoli Arch. I 398 n. et. 329.

inori inn- ben portante, di bell'aspetto, 32. 108, 262. Per l'etimo penserei a 'in-nutrito' o 'in-onorito', ma di preferenza al primo.

in pe in vedetta, all'erta, 47.

*insembre* insieme 50, 53, 224. Ap. 46, bst. 488, ecc.

insir useire 150, 190, inseno 278, ense 211. Arch. XII 409.

in son, in som, in tine, al punto, a rischio, 99, 107, 112, 255. Bell. in son in cima, friul. in somp in cima, in fondo, al sommo, in capo.

insta estate 270. Beitr. 71, ecc.

insuni sogno 55. Venez. insunio, ecc.; beitr. 71. insuni annojato, tediato, 108. Cfr. Mussafia reg. 153.

int (?) entro, dentro, 193. intrav gnir avverarsi 7.

inres verso 205.
inro voto 50, 218. Venez. inrodo, ecc.

jada: v. 'iada'.
 julios 'giulivoso' giulivo (?: v. giolio 128)
268. V. però 'ulios'.

ta che dove 189, de la che, 88, 'da dove', da quando. Ap. 47.

la jar lasciare 88, 218, 222, Arch. XII 410.

lugna briga, eura, 49, 64, 193, 210.

landre antro 145. Bell. landres, friul. andri.

lauzon lancia 184. Giorn, st. d. lett. it. XV 2-9. mrgh. 94, ecc.

las lato 223, 235: num. 30. Arch. IV 237.

lariez laveggio 85 (1), e il dittongo sara prodotto secondario. Arch. XII 410, MEYER-LÜBKE 2st. XVI 276.

 $\it lec$  ghiotto, saporito, 70. Friul.  $\it liec$  goloso, ghiotto, ecc.; sch. 238, et. 329 n.

legno tronco, ceppo, (?), 17.

lesagna ciancia, fandonia, 210. Bell. (lu- e le- venez., triest. (lasagna bugia).

le'ran letterato 150. Si suppone questo sing. al plur. letrai, secondo il num. 25 (nj), e il pavano sletteim Arch. I 415, wnd. 41.

lerá lievito 152. Venez., ecc. lerar su levarsi 54. Arch. XII 411. lerra lebbra 29. 72.

<sup>(1.</sup> Occorre nel modo popolare el boi com fa un laviez. Di esso v. Paroni Romania XXII 310, e vi s'aggiunga l'esempio che si legge in Arch. VII 19, 1-2.

li lui 175 (cfr. costi, e v. li a Padola, Papanti 119, culi leal. 2). Non occorrono veramente nel nostro poeta lia lei, costia, ecc. ma tali forme son del bell. e nel nostro testo potrebbero mancare per mero caso; onde penso, che li ecc. sian riformati su lia, seguendo la norma di fem. bianca, masc. bianc. ecc.

libertii 260: in libertii ad libitum.

liezre o liezer 'eleggere' adocchiare, desiderare, 222. V. ledre scegliere cor. IV 68.

limbios nibbio (?) 204.

Litestagn Liechtenstein 202, 203.

liziere 4. V. le Note critiche al testo.

lone: de lone di continuo 48.

lonza lombi 161. Kng. 4916.

lor maculato, screziato, 28. A pag. 267 potrebb' essere la stessa voce adoperata come nomignolo d'una vacca, ma anche penso al bell. lora pevera. Bell.: sch. 152, et. 330.

losch guercio, bircio, 58.

luganega lucanica 162. Sei. 43.

luganon 161, 163. Non altro che l'accrescitivo di 'luganega' di cui andò smarrita, per ispinta dissimilativa (ga-go), una sillaba.

lugor chiarore 200.

lun fem. lume 189, 222. Arch. XII 412, et. 330.luni lunedi 15, 29. Bell., venez., vic., et. 330, ecc.luser rilucere, splendere, 274.

ma soltanto 26, 32, 58, 59, 92, 217, ecc.; ma pur 95. Bell., ecc.

magagna malizia, inganno. 265. Berg. magagna inganno, esempio che il Tiraboschi allega dall'Assonica.

magnalmo magnanimo 36, 38. magnan mangione 167.

majaar mangiare 20, 21, 88, ecc., magaarse struggersi 183 (Ruzante: smajaa rodimento). È forma comune a tutta la region veneta.

magon stomaco, petto. 82, 85, 87, 266. Beitr. 76. maitina mattino 162. Beitr. 76.

 $\it mal$  202, 261:  $\it fire ogni \ \it mal$  far di tutto; në ha senso cattivo.

malabiant 81: andur malabiant andar bistentando la vita. Cfr. sei. 43-4 s. 'malastrudho', e malhabianto nel Ruzante.

malenconos malineonico 78.

malrira maleapitato 218.

man lato, banda, 63, 185.

manco menno 190.

mangonera indisposizione di stomaco 70. V. imagon' e il venez. magonera.

maras serpente 72, 233. Parl. marasso, friul. madracr serpente, biscia: Gartner Räto-rom. gramm. 32. marcandressa mercantessa 260.

 $\begin{tabular}{ll} \it marrel $250$; moneta d'argento del valore di dieci soldi (Metinelli). \end{tabular}$ 

mare nausea 50; lo stesso che mal de mare mal di matrice, isterismo, 116.

maregot gozzo 98. Bell., piac. (magot).

marinar crucciare 233, 247. Il voc. registra lo stesso verbo nel significato di 'aver cruccio'.

marmuori i memoria 68. Ascoli Arch. IV 337, ecc. maron marrone, strafalcione, 3.

marsar 265. Di significato per me oscuro. marsancroncola, falcinello, 54, 148. Bell. marzanch.

martalos 223: v. 'martel', e la nostra voce ne derivera col significato di 'colui che martella, che arreca affanno', 'cattivo' 'scelerato'.

 $\it martel$  affanno, pena, 96, 113. Voc.:  $\it martellare$  crucciare.

marti martedi. Venez., vic., et. 332, ecc. martorel minchione (?) 167. Lomb. martol id. marturi 'martirio', tribolazione, 24, 145. 223. maruf villano 31, 265.

marzasec marzatico 164; num. 38.

*mas* podere 16, 19, 35, 80, 88, 228, Bell.; mon. 222, kng. 5078.

massa troppo 4, 42, 106. Beitr. 78, et. 331, ecc.
 masser marito 19, 25, massera moglie 26, 109, 261, 265.

matana mattana :22; venez. matana dolor di capo assai cupo.

matazuol capo scarico, mattaccione. 15.

matunir; v. 'inmatunir'.

maz bagagli 207; a bel maz in massa, a frotte, 197.
mazaruol spirito folletto, incubo, 79, 190. Beitr.
78, Arch. IV 337.

mazur tanghero, buaccio, 161.

mazuol 173. Di significato per me oscuro.

me mai 169, 185, 186, soltanto 193, 195; se me soltanto 217, 201, se non che 198.

meda mucchio, catasta, 153. Sch. 155, ecc.

menar far prigioniero 182; i mena a bel restel raccolgono in abbondanza 264, menar el fuoc far fuoco, sparare, 183, menar furia infuriarsi, 100.

ment 221: tien ment bada, presta attenzione. mercol mercoledi 15. Beitr. 79, et., ecc. merit compenso 56.

mes mietuto 11(, e vi si trattera del giusto participio messu (1). Cfr. miere mietere, nel Ruzante.

mesche dio 234; v. 'almesche'.

mestegamentre domesticamente 266. Venez. mestego. ecc.

mestre maestro 18.

meter: metesson nostri orden denimo le nostre disposizioni 175, l'orden non se misse la disposizione non ebbe effetto 52; non te metre a pet non pigliarti a cuore 217.

mez: per mez internamente 75, par mez contro 111. Venez. per mezo dirimpetto (Boerio Mutinelli). miga mica, rinforzo figurato della negazione, 226, ecc.

miol bicchiere 102. Beitr. 79, Ascoli Arch. l 511, IV 338 (2).

missier padrone 263, ecc. mitá metà 189. Arch. XII 415.

<sup>(4)</sup> Un altro bel partic, forte, che ci è conservato dal bell, rust., è pert perditn. — Quanto a mes potrebbe taluno pensare a 'mettere', nel senso di 'ripotre, mettere nel granajo', ma 'mietere' mi sembra più ovvio. Piuttosto, da questa possibile confusione nel senso e nell'aspetto de'due verbi, trarrò io il motivo per chiedere se non ne sia stato promosso quel me 'mee 'mede mettere, onde si tocca in Arch. XII 414.

<sup>(2)</sup> Nell'a, tosc.: miolo, miuolo dove il voc. male legge mivolo, e il Petroccut male accentua mivolo), muiuolo, moggiolo.

mo ma 4, 58, 84, 105, soltanto, nemmeno 25, 50,
105, 110, mai 64 verso 59 (v. mai 249 verso 39), 113.
Cfr. bst. 491, e v. modo Giorn, st. d. lett. it, XV 270.

mo ora, dunque, già, 18 bis, ecc.: fin de mo, infin de mo, fin d'ora, 55, 57, mo su orsú 33, 114. È spesso adoperato con senso vago o come pleonasmo, così a pag. 53, 55, 57, 96, 113 bis, ecc.

moier moglie 252. Ap. 48, ecc. molisin molle 21. Beitr. 80.

molz mugnere 17, partic. molt 17, 34, 219.

monga 'monca' 50. Voce ancor viva, secondo il Pellegrini, col significato di 'pecora dalle orecchie mozze'.

montar salire 15.

monumento sepolero 280.

mortandella mortadella 164.

morvez leziosaggine, smorfie, 116. Bell. morfiezz, venez. morbiezzo, e v., per il v. bell. morvido morbido.

most vino, mosto, 93 (?), 111, 221.

mostaz viso 15, 34, 54. Bell., et. 333, ecc.

mugi 'mucchi' macerie, rovine, (?), 201.

muner mugnajo 222. Venez., vic., trev. munaro; pad. pagarse de monaro pagarsi prontamente.

muó come 25, 28, 36, 98, muó un poltron 101, muó un desprrá 47, muó na malatia 25, muó in paradis 50, — a muó id. 1, 245, a muó d'un desperá 46, a muó un puover mischin 189, a muó i proverp secondo i proverbi 245. Wnd. 91, clm clay, ecc.

muó ora, dunque, 49.

muoi bagnato 28. Venez., trev. mojio, ecc.; heitr, 107.

murer muratore (?) 15. Bell., ecc.

mus asino 34, 68, 83. Bell., vic., trev., et., friul.: kng. 5507.

nana nanna 240.

naranzon 'arancione', palla, projettile, 184.

nasser accadere, venire; nasca la scita venga il fulmine 87, 90, nasca l'angonaia venga l'inguinaia 94, ecc. (1). Bell. venez. vic. nasser un accidente, trev. nassar avvenire, ecc.

ne masc. neve 104. Bell. al nei Ascoli Arch. II 440, et. 333, e mascolino anche il sardo nie.

ni o, ovvero, 65, 73, 232, ecc. Arch. XII 416. Nefissa: sancta Nefissa 72. Che sara? negota nulla 200. Arch. XII 416. nent 83, 197, 201: v, 'anent'. nessa febbre, malattia, 31, 34. Bell. nessa febbretta. net 207: parti net partiti tutti, interamente.

. netarse ritirarsi, sparire, 237: v. snetarse nel Ruzante, e nettare partire con prestezza, nel voc.

nia niente 17, 19. 21, 24, eec.: no sas nia non sai punto 23, qualche nia qualche nonnulla 162, 164, na nia un niente, qualche cosa, 254, 265. Bell. nia e nio (gnessun in nio nessuno al mondo), friul. nie; et. 334.

nida ricotta, latte, 71, 262. Bell. nida siero; seh. 242.

nigun ne- nessuno 172, 270, 273. Beitr. 82.

nisar incignare 224. Bell., trev. nisar, venez. inisar. Beitr. 69, Arch. XII 416. sch. 191, ecc., e v. num. 25.

<sup>(1)</sup> In te nasca! 77, è taciuto o sottinteso il soggetto.

nomá soltanto 115, 117, se noma soltanto, se non, 238. Bell., trev., vic. nomé, friul. nóme, et. 334, Arch. XII 416. È forma abbreviata ma (mo, me); v. sub v.

no pur nemmeno, neppure, 107, 113.

nos noje, fastidi, brighe, 234. Sarà il nosa 'nausea', di cui v. Ascoli Arch. I 366 n, Giorn. st. d. lett. it. XV 270. Per la sorte della vocal finale, siamo richiamati a ciries ciliegie, num. 15 n, e avremmo allora il sing. nosa; ma anche si può pensare a un mascolino, fattosi tale sotto l'influsso di 'noio' (Arch. VIII 361, XII 408) o di 'fastidio'.

nuviz sposo 57, 78, 110 noviza nu- sposa 57,114. Venez., et. 335, beitr. 83, ap. 48.

o dove 18, 189, 216. offerta elemosina 71.

ogni ognuno 143.

ognon 173; v. 'agnon'.

 $ome\,i$ guai, lamenti, 30. Non altro che l'interiezione sostantivata.

onde unde dove 189, 224, ecc.

ont burro, strutto, 105, 219. Bell. ont burro.

orden modo 216. Cosi e di spesso nel Ruzante.

orer 254. Si ragguaglia, per l'etimo, ad 'operajo'; dal qual significato, passando attraverso quello di 'dipendente' 'cliente', si è giunti a 'invitato, commensale', chè tanto dice appunto la nostra voce.

ospide scoscese, inospite, 151. Stavan forse davanti al Cavassico gli aggettivi 'ispido' e 'inospito', onde la ibrida forma.

pa met 102. Significato per me oscuro.

pagnete 107, 114. Nome di una vivanda, derivato forse da 'pane'. Il bell, ha pagnete acetosella.

pair digerire 73. Flechia Arch. VIII 375, not. 27. ecc.

paladin eccellente, valoroso, 262. N'ha esempj

panada panata, pappa, 71.

pauz farinata, panico, 66, 70, 105, 110. Ver., triest. panizo panico, clm.; beitr. 86.

parar apparecchiare, ornare, 20.

purent mase. e fem. amico. socio, (?), 4, 75, 102, 247.

parechiamento apparecchio 174.

paron: mul de paron ipocondria 63, 87, 248. V. il mil. patron ipocondriasi.

parsona personaggio 189.

parter spartire 222.

Pava Padova 3, ecc.

pavei farfalla 114. Bell. paveia, et. 337, ecc.

pavol cibo, esca, 2. Da pabulu; v. mil. pábbi. pear pigliare 91, 115, ecc.

peccà compassione 28, 80, 104, 145. Cfr. Biadene Studj di fil. rom. I 266.

pedugi pedocchi 201, e parmi detto dei Tedeschi. pegre neghittoso, tardo, pigro, 111, 169. Arch.

XII 420, et. 337, ecc.

pellar graffiare 223.

pelousa 19: suor pelousa, modo scherzevole o gergale ad indicare la pudenda feminile.

penurio (:mercurio) sciagura, disastro, 126. e a pag. c della Introduzione. Il lat. **penuria** con genere mutato, o non piuttosto una nuova creazione in cui eutrano 'pena' e 'marturio'?

 $penzer \ `spingere' \ protrarre \ 168 \ ; \ cfr. \ Giorn. \ st. \ d. \ lett. \ it. \ XV \ 270.$ 

pera, apera, con, insieme, in compagnia, 23, 68, 79, 81, 97, 258 bis, 266. Cor. apèra dapèra III 61, VII 62, trev. pera, friul. parie unitamente, insieme, e vi si vede chiara la base [ad]pariu (1). Arch. IX 449.

 $p^{o}rada$  66; è 'perata' manicaretto di pere, o 'peperata' che, nel veneto (Ruzante:  $p^{o}rerau$ ), è pur nome di un cibo? In questo secondo caso si trattera di pe(v)erada (cfr. bere = be(v)erada).

Perosa Perugia 3.

pertut dappertutto 16.

pest livido 76, 81.

petellapettegola, chiacchierona, 25. Bell.  $pet\acute{o}$ cicaleccio.

peza pezzo 201. Parodi Romania XXII 306. pezuoi ceci 73. Pad. peziolo cece. pi più (2). piante 40: le piante i pianti, piatà appiattato, nascosto, 242.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  L'a potrebbe essere il solito degli indeclinabili, o anche ripetersi dalla preposiz. a (a pajo a qualcuno).

<sup>(2)</sup> É forma ben diffusa nella Venezia, e potrebbe aver ragioni proprie, da non confondersi, cioè, con quelle onde si dichiarano il vic. sbima e consimili (cfr. Kritischer jahresbericht uber die fortschritte der romanischen philologie I 192; ai quali si possono ora aggiungere, dall'a. vic. a dal Ruzante abio (mod. vic. bio) e sapio = abiúo e sapiúo. Cfr. wnd. 79.

picarse appicarsi, appendersi, picá appicato, 69, 108, 109, 180, 221. Venez., ver., vic., trev., friul., et. 309.

pich picchio, martello, 28. Arch. XII 421.

picolon 12: a picolon colle mani penzoloni. Bell.. venez., vic. picolon penzoloni.

pieta 'rimboccatura del lenzuolo', coltre. Bell., trev., vic., venez., triest., trent., bresc. pieta, friul. plėta, berg. plėcia. Cfr. bra. (= Novati La 'Navigatio Sancti Brendani' 1892) less. s. pleto piegato, sch. 162. kng. 6223.

pignat -to laveggio 176, 223, pignata pentola 270. La stessa distinzione tra masc. e fem. in tutti i dialetti della Venezia. Et. 339.

piment cruccio 2, 168, 228, 238, 247. Si risale, per l'intermediario di piumento, Arch. XII 422, a pigmentu kng. 6127. L'evoluzione ideologica non offre nessuna difficoltà.

pioia pioggia.

piol balcone, ballatoio, 79, 237. Bell. piol, friul. pu- e pijul.

pipion piccione 230, 253.

pit pulcino 204 bis. Bell., et. 339 n. ecc.

pita gallina 70, 164. Bell., et. 339, ecc,

piurar piangere 70. Arch. XII 421, lead. plur plurare.

piva cornamusa 150, 189, 192, piveta piffero 94.
Beitr. 90 (¹).

<sup>[1]</sup> In qualche esempio potrebbe voler dire 'il sonator di piva'; v. la piva, pifferaro, pst. Il 226, e, masc., uno piva ib. Il 225, i pivi Ruzante.

pont 149, 267: in pont di proposito, di puntiglio, appuntino, a pont a pont appuntino 193, mal in pont malfermo di salute 193.

ponte 71: mal de ponte mal di punta? porcil pasto porcino 67.

pordon -m 'produomo', valente, valentuomo, 102, 108, 255. Cfr. Arch. XII 423, e predhuomo nel Ruzante.

posa pousa letto, decubito per malattia, malattia, 246, 256, 267.

posarse far fidanza, riposarsi, 257.

possegn frutta secca 88, 239. Bell.; Ascoli Arch. VII 545 s. 'puschein'.

pota 25, 27, 28, 32, 59, 161, 181. È il nome per la pudenda feminile, ed è adoperato solo nell'esclamazione. Venez. pota de S. Gamburo!, ecc.

praut sposa, amanza, 195. È il ted. braut, dove, circa al pr-, va ricordato anche, per quello che può valere, il venez. prindese brindisi, friul. prindis.

preicar predicare 167.

 $prender:\ prender\ \textit{l'invito}\ \text{accettare la}$  sfida 109.

present 78: al so present 'lui presente'.

preve prete 168. Bell., ecc.

prodeza eccellenza, bontà, 256.

puinaricotta 96. Voce di tutta la Venezia e di altrove. Sch. 166, et. 339.

pulerin polledro 21. Sch. 79.

pulita po-: a la p- ammodo, acconeiamente, pulitamente, 34, 54, 90, 181, ecc., su la p- 64.

ra masc. rapa 60. Bell., vic. raro, friul. rav, elm.

rabus 147. no sen cate rabus non se ne trovi vestigio, traccia. Venez, no gho n'è più rebus non ve n'è più un minuzzolo, pad, no se ghe ne cata rebuse non se ne trova respice.

ramor 'rumore' briga, lite, contrasto, 257. rasa sollecitudine, cura, 268. Venez.

rarize -ce 33, 63, 114. Ne' due primi esempj deve esser quistione di un « cibo fatto di fogliette e broccoli e gallonzoli di rape lessati, poi conditi e cotti in tegame » (Воевю), nel terzo di 'foglie di rapa', significato, che ha tuttodi la voce nel bell.

reba rabbia, cruccio, 73, 257, ecc. rebellar insorgere, muover guerra, 185, recetevol accogliente, ospitale, cieroso, 27, recresser rincrescere 169, 209, regraziar ringraziare 211. Arch. XII 426, restel rastrello 264, remieri rimedio 256, rete reti' tranelli (?) 120, reversur rovesciare 33.

rial 95: a la rial lealmente, francamente, 95. V. reale leale nel Ruzante.

riegola brigata, comunitá, 172. Bell. regula comunitá, confraternita, venez. regolèta il pranzo o la merenda fatti in brigata.

riezro o riezer reggere, comportare, 222. riparo sollievo, guarigione, 157.

rivar finire 110, 180, bastare 150. Ver. rivar, bell. trent, ruar; sch. 247.

rivel (o re-?: v. num. 20 n.) ribelle 223, 225. riz spinoso, riccio, 115.

rofioi ravioli 196. Diffuso, nelle forme ro- rue rafioi, in tutta la regione veneta e friulana.

rogna rogna 271, negozio difficile 261: voc., rogna briga nojosa.

romagnir rimanere 198, 199, ecc.

roncinar cavalcare sul ronzino 167.

roraia rovo, roveto, 14. Et. 242, bell. roai, ecc. ruf furbo, astuto, 265.

ruffa sucidume 16. Bell., venez., vic., friul. ecc.; sch. 172.

rui roggia, canale, rio, rigagnolo, 35, 145. Bell.,
ecc.; et. 342 n. pst. (la ru) (1) H 227, IV 98; Arch.
II 442, kng. 6968 Nachtrag 766.

 $rumigar \ \ {\rm ruminare} \ \ ({\rm \, detto} \ \ {\rm del} \ \ {\rm porco} \ ) \ \ 16. \ \ {\rm Arch}.$  XII 428.

russar fregare 19. Bell., venez., ecc. rustiora padella delle bruciate 269. Bell., trev.

saca 85; ritortola o bisciacea?

 $\it saltre$  bosco, luogo selvoso, 190. Venez.  $\it saltaro$  guardaboschi.

salracuor zinnale, grembiule, pannolino che copre il seno, 46. Bell.

salvin salvina 35, 106, 267: nomignolo di bue e di vacca. Così ancora nel friul.

san salutare 186.

sansuga sanguisuga 26. Venez., bell. sansugola. santi 271. V. le Note critiche al testo. saor metodo, contegno, condotta, 264.

sapa zappa 148, sapon piccone ib. Et. 342.

<sup>(1)</sup> Se pur non trattasi di *l'arú*, quell'arú.

sapadon 137; nome d'una vivanda o manicaretto, ma non saprei quale.

sason tempo, stagione, 32. Sei. 64.

saver dolere, spiacere 189, 267 (?), saver bon gustare 65, 258, dove bon può concordare col soggetto. cfr. pag. 93. e sa leca 70: 'l te sa bel ti piace 97.

savor 72; si ragguaglierà al tose, savore specie di salsa; Boerio s. 'saor'.

shac 223: a shac a sufficienza, in abbondanza. Vive sempre nel bell., nel ferr., nel bresc., nel berg. (shac gran quantità), nella Leventina (a shac abbastanza), occorre nel mil. e piem. meno recenti, e n'ha esempi anche il voc.

sbarlot manrovescio 199. Bell., venez. (sberloto): sch. 174 (sberla), ecc.

 $shorarse \ {\it sfogarsi} \ 26, \ 27, \ 244. \ {\it Beitr.} \ 108, \ {\it Arch.} \\ {\it XII} \ \ 429.$ 

sbramegarse levarsi la brama 21, 259.

shratar 257: v. 'desbratar'.

sbravar fare il bravo 226.

sbraros baldo, fiero, 112.

sbregar lacerare, rompere, stracciare, perdere,

86, 94, 98, 217. Bell., venez., ecc.: sch. 176.
 scacar depredare, saccheggiare, 152. Arch. XII 429.

scampar fuggire, scappare, salvarsi, scansare 76, 176, 180, 195, 206, 208, ecc. Ap. 49.

scampestra 13. D'oscuro significato.

scapin scarpino 50. Bell., venez.. vic.. ecc.

scarlat 90, 97. Notevole, che, movendo da un 'rosso come scarlatto', si sia venuto a rert come un scarlat 90, rert azur come un scarlat 97; v. anche negre come un fuoc 90.

sçat bastone, bacchetto, 20, 262. Bell. scat bordone, derto co è un scatto Ruzante; sch. 178.

scavazar scavezzare, rompere, 15, ecc.

schiantis lampo, baleno, 27, 34, 77, 87, 91, 161. Bell., trev., vic., ver. (spianziso); beitr. 55.

schiapá uniti in un branco 242. V. s. 'chiap'; e venez., vic., trev. s'ciapo branco, stormo, deschiapó solo, isolato (Ruzante).

schiapada 243. È aggettivo participiale di calce (v. calze schiapé nel Ruzante) (¹), e penserei a qual cosa come 'calze fesse, aperte', cioè calze (belle) ricoperte dalla scarpa in modo che le si possan vedere. V. il pad. schiapare fendere, ecc.

schiavina schiavina 66: men vuoi zir cun na schiavina: voglio vestir la schiavina, cioè, l'abito dell'eremita o del pellegrino.

schiop schiopeto schianto 43, 88. schiopar scoppiare 62, 82.

schirat -ta scojattolo 105, 195. Bell. schirata; beitr. 101-2, sch. 179.

 $schireroltola \ \ giravolta\,,\ \ capitombolo\,,\ 54\,,\ 239.$  Sch. 179.

schirpin corredino, scorta, 35. Lomb. scherpa schirpa corredo, e v. Merkel Tre corredi milanesi del Quattrocento (Roma 1893) 74.

schita diarrea 64. Venez., vic., bell., bresc. schitar fare sterco.

<sup>(1)</sup> Lo stesso A. parla altrove di 'calze tagliate' che, dal contesto, mi pare di poter interpretare per 'calze divise dalle brache, non formanti un pezzo solo colle brache'. Converrà un tal significato anche a schiapade! V. ancora le Note critiche al testo.

schito cacherello 51. Bell., venez., vic., trev., ecc.: sch. 184, kng. 7539.

scita scyta saetta, fulmine, 24, 34, 87, 107, ecc., saita 90, sitar saettare 183, Beitr. 106.

scola confraternita, cantoria, 114.

scorto 100; v. 'ascort'.

scorz scorza 16. Bra. less. s. 'scorzo', Rajna Giorn, st. d. lett, it. XIII 21.

scot 113, 254; si tratta anche qui di cibi, e ricordo che, nel bell., scot significa 'brodo di polenta'. e nel mil., chiamansi scòti le castagne cotte in un certo modo.

scrima scherma, duello, 214. Beitr. 102. scucijuri 146. Voce a me completamente oscura. scussar scuotere (?) 20. Venez. scossar smuovere, trev. scossonar scuotere.

se, v. num. 91n; se non che altrimenti 66, se me, v. s; 'me'.

sedende 46: in sedende seduto sul letto.

segn consiglio, istruzione, segno della S. Croce, 50, 235, me segn a mio modo 24 al tuo segno a tuo modo 45, da segn subito, difilato 88 (cfr. Gartner gr. 468). Di segn, 17, v. le Note critiche al testo.

segnal 'un segnale' un poco 275: v. Ascoli in Papanti I parl. it. 124.

sempiare 'esemplare', copia, scartafaccio, 5. Beitr. 104.

sen: me sen a mio senno 66, 87, da sen per certo 84.
senestre scarsità, mancanza, 154, agg.: storto,
mal comodo 86.

se no 49, 213: ha se no lagne non hanno che cure, dié acer se no un om solo deve aver soltanto un uomo.

sense 91. Nel venez. è la sensa l'Ascensione, Ma come spiegare il nostro plurale? (¹).

*sentar* sedersi 17, 21, 224. Beitr. 104, Rajna st. xxxi, ap. 49.

senza: senza negota per nulla 200.

ser 67, 252; v. 'missier'.

servar salvare 198.

sfes 'fesso', rotto, affranto, 180.

sgaia 98. Può ragguagliarsi a 'scaglia', e indicare allora una malattia della pelle. Penso tuttavia che 'scaglia' s'adopera in qualche dialetto per 'schiuma'. Et. 344n, beitr. 99.

sgambiet scambietto 219.

sgarba mammella (di capra o pecora) piena di latte 17. Bell

sgionfar (1. s' gi-) gonfiare 15, 64, 92.

sgolar 'volare', dar di volta, (?), 226. Venez, trent. sgolar volare.

sgorbar curvare 60, Beitr. 105, dove è da soggiungere che nulla s'oppone allo schietto etimo [s]curvare.

sgorlar scrollare 101, 196, 265. Et. 358.

sgri/arrubare 149, 220, 225, graffiare 29. Sch. 186.

sgriffa unghia, artiglio, 223. Bell. sgrinfa, et. 358. siech masc. siepe 20, 244. Beitr. 18, 105, ed è masc. anche nel mant. (sef).

signoria baldoria 177.

<sup>(1)</sup> All'Ascensione precedono immediatamente i tre giorni delle Rogazioni, e forse le sense può riferirsi all'una e all'altre insieme.

smarar ammaccare, contundere, 54.

smajar 161: quel vin che smaia 'quel vino che fa perdere i sensi'? Penso all'a, francese esmayer ecc, che ha forse il suo riflesso bell, in imagarse rimanere shalordito.

snalz burro, strutto, 28, 71, 195, 218, 721. Germanesimo (ted. schmaltz) ben diffuso in tutta la Venezia (1). Ascoli Arch, I 400, sch. 190, pst. II 211, 225, IV 102, venez. (smalzo), ecc.

smutar sbeffeggiare 14, 60, 62, 79, 99, 181.Venez., vic., ecc.; beitr. 29, sch. 190.

smondiar spiluccare, far repulisti, 200. Direi mundiliare.

smorzar spegnere, calmare, moderare, 112, 201. Arch. XII 389.

solvera tana delle talpe 16, Bell., trev. solva talpa, et. sciolvera id.

somientre 'somigliante' : per somientre per esempio 107, 114.

sonza sugna 184, majna sonza termine di spregio per i tedeschi. Beitr. 108.

soppa zuppa. L'ó pur del bell., venez., trev., friul., ecc. Sch. 252.

sorano 'sovrano' sommo 147. Arch. XII 432. sordina 70: so sordina 'sete sorda', quasi a dire che è difficilmente saziabile (?).

soror sorella 238, 267. Beitr. 109, Arch. XII 431. sorz sorcio 16.

sovegno ajuto 121.

<sup>(1)</sup> Dal germanico, ha il bell. anche il quasi sinonimo smir untume.

soz brutto, sozzo, 194, 233.

spadolar scotolare 112. Beitr. 109.

spalevier sparviere 167.

sparagnar salvare 202.

spazar 'spacciare' sbrigarsela 212.

speriencia realtà, prova, 238.

spiar domandare, guardare, considerare, 2, 28,71, 75, 79, 90. Arch. VIII 392, mrgh. 99.

spienzamilza 70. Bell.; Ascolī Arch. I Indici s. 'splenia', et. 347.

spiuma schiuma 13. Not. 28.

spizar prurire, aver pizzicore, 72. Friul. spizzai,
 bell., venez., trev., vic. pizza e spizza prurigine, spizzar.
 sponton pungiglione 197. Bell. sponton puntale
 del bastone.

spozous ritroso, sprezzante, altiero, 33. V. le Note critiche al testo.

sprit spirito 14, 89, 109, ecc. Ruzzante: sperit. stagnada calderotto 35. Bell., venez., trev., ecc. stampin ventre, stomaco, 224.

star ristarsi 239, ecc.; la bona not stasede statevene colla bnona notte 252, stati la bona sera 45 (Ruzante: sta la bona sera, andè la bona sera).

staramot strambotto 1, 2. Nigra Canti popolari del Piemonte XI-XIII.

stavol stalla, porcile, 50. Bell., trev., venez., ecc. stentar tormentare 74, 282; pst. IV 67. Rajna st. xxxi.

stichir 223. Va forse collo stechir di Arch. XII 434, che deve dir 'prosperare' e corrispondere al tosc. attecchire kng. 8164. Il verso andrebbe allora tradotto così: 'e questa è la causa per cui non posso

prosperare, rimettermi' (si parla prima della salute di *Lenat*).

stitientia digiuno 60, riservatezza 238, assenza 146, per il qual passo, v. però le Note critiche al testo. Si tratta sempre di abstinentia.

stiz tizzone 57, 79, 105; ma a pag. 71, la voce andrà intesa al figurato, quasi 'salato oltre misura'. Bell., venez. stizo tizzone.

stiza 'stizza' 58, 72, 271, e deve trattarsi di un male cutaneo o dell'idrofobia. V. 'stizarse'.

stizarsearrabbiarsi, diventar idrofobo,  $\ell 3.$ 

stracadura fatica 144, 180.

strangossar trangosciare 30, 189, Arch. XII 435. strani stupore o pena? 272, strano 250.

 $\it strat$  'estratto', lista, racconto, storia, (?), 5, 243, 154 (?).

stravacá sdrajato 50, 54. Friul. stravacassi sdrajarsi, bell., venez.; sch. 195, Arch. XII 435.

strep strappo 172; v. streppato 6, strepar Arch. XII 435.

strighez stregamento 75. Bell., venez.

strop chiusa, chiusura, 85, Bell.; beitr. 112.

stropacul rosa selvatica, frutto della rosa selvatica, 145. Trev., triest., ecc.

strugar distruggere, mandar in ruina, 26. Arch. XII 400 s. 'destrugar'.

strussiar crucciare, termentare, 93, 229, 249.

Bell., trev., vic., ver., triest., ecc. Sch. 200.

strussion cruccio, affanno, 209.

strutor distruttore 39.

struzar erucciare 171.

sturnir stordire 242.

stusar spegnere 64. Cosi tuttora nel bell., e riverremo ugualmente a \* tutiare, Ascoli Arch. I 36 n, kng. 8452. V. num. 25.

sugoi farinata di granturco 26. Venez., trev., vic. sugoli, bell. sugulet, bresc. sugol e sigol mosto cotto con entrovi farina, triest. suf.

su 16: su per sot su dalla parte di sotto 16. suscitar risuscitare 263.

sunsu 189, 190, 207, 209, 225 ecc. Composto di su +  $\lceil i \rceil n.$  Friul.; elm.

suor sorella 19, 49, 189, 275. Et. 344, ecc. supiment 'supplemento' cambio 4; num. 26. surdina sordina, spinetta sorda, 255.

susin mase, susina 15. Lo stesso genere nel bell., venez., vic., triest.; et. 347.

svaiar dar la voce, gridare, 273.

svari crudeltà (?) 127. V. 'disvaro'.

svoitar -dar (v. cutar e cudar) vnotare 33, 197. Arch. I 376 n (svotá), et. 316; venez., vic., triest. svodar.

tafattutt'affatto, ogni $\cos a,\,103\,,\,147\,,\,196\,,\,244.$ Bell.

taguan; v. 'aguan'.

taia -ada strage 186, 194. V. tajliar Arch. XII 436.

taiatura taglio, ferita, 157. Arch. IX 250 n. tamburle tamburo 194, tamburlin 207. Il primitivo rifoggiato sui derivati \*tambur(e)llin \*tambur(e)llir, ecc. Cfr. beitr. 113, Arch. XII 436 (tamborno).

tamai trappola 205, 273. Bell. tamai, friul. tramaj; sch. 202.

tamen tuttavia 218. Cfr. wnd. 97.

tananai subisso, tumulto, imbroglio, 99, 254. Vive nel venez., vic., ver., friul. coi varj significati di 'susurro' 'confusione' 'tafferuglio' 'imbroglio'.

tap tacco 199, 229. Trev. tapo bietta, zeppa, venez. tapon id.; beitr. 123.

tėssara tessera 196.

tibiar trebbiare 190. Bell. tibia trebbiatura, venez. vic., ver., friul. tibiar; wnd. 10.

tole 271: v. il pad, tole da leto (tavole da letto) panche. Ap. 49.

tombra tromba. Beitr. 116, e num. 50.

tondir tondere, tosare. Bell.; num. 88.

toront rotondo 30, 96, 188, 219, 253. Ascoli Arch. I Indice III s. 'rotundo-', et. 351 n.

tos tous, tosa tousa, tosat, tosel ragazzo -a, giovinotto -a. 230, 231, ecc. Ben diffusa la base nella regione veneta (bell. tosat, trev. toso -a, tosato -a, vic. toso), e ha però torto il Boerio di affermare che tosa, a Venezia, sia voce lombarda.

tramontante ultramontano (?) 133.

trat tiro 223, a tutti i trat del mont ad ogni costo 230, al trat dedré da ultimo 167.

trata 33; ha senso inverso di quello che è nel venez. trata de biave 'licenza di mandar all'estero del grano nazionale'. Qui si vuol dire invece che son chiuse le 'tratte' dal difuori.

traves traverso: zir in traves andar ramingo 197.
tremolaz 34: far i tremolaz avere i brividi, battere i denti dal freddo. Bell., venez., vic., ver., triest., friul. tremaz -zo brivido.

trep burla, inganno, 172, 232. Venez. trepo inganno; Flechia Arch. VIII 399.

*trionfur* prosperare, godersela, 50, 105, 164, 221. Beitr. 116, pst. IV 96.

tristar rattristare 284.

triunfant trionfale 162.

trufola frottola 173, 175. Arch. XII 438 s. 'truffe'. truoi sentiero di montagna, viottolo, 145, 190, 197. Di questa voce, v. Ascott Arch. I 382, 386, 418, sch. 208, 257, e, soprattutto, et. 352-3 n. È essa propria anche dei pst., II 222, 224 (trozo), del bell., nella doppia forma di troi e trozo, e credo di poterla riconoscere anche nel friul, sdròj clivo per cui si fa scivolare dall' alto il legname tagliato. Ad occidente, essa s'estende poi almeno fino alle Alpi leponzie, dove tröjsc (Leventina, Blenio) trönsg (Valmaggia) s'adopera a designare un sentieruzzo, per cui si trascina la legna dal monte al piano. Circa all'etimo, il Gartner ha veduto bene, che si debba partire da una base \*troju \*trogiu, e qui si aggiunge come, pei rapporti fonetici, non sia da escludere \* trodiu. Ma movendo da trogiu, s'indovina, per avventura, giusto. Poichè, a mio vedere, non sarebbe altra la base della nostra voce se non quella che si vede nel tosc. truogo (kng. 8385), dove, per l'evoluzione ideologica, va tenuto presente alveu, coi suoi diversi significati di 'letto di fiume' 'alveare' 'truogolo' (lomb. álbi, bell. álbio, ecc.). Come circostanza di fatto, non indegna d'essere ricordata, si sappia, che, in più parti dell'Alta Italia, il truogolo non è altro che un tronco scavato.

tuor prendere 32, 107, ecc. tuquent tutti quanti 108, 231. Friul. ducuánt.

turlurů imbecille, babbeo, 14, 115, 189 (qui forse come nomignolo). Bell. turlulů torlalů minchione, mil. turlurů id., ecc.

tut al di, tuto-l di sempre 56, 88, al di tut 218.

tuturutù 65; forse il nome d'uno strumento
musicale. V. friul. totorosse cornamusa, cor.. III 1,
torototó imitazione del clangore della tromba, e CheRUBINI Vocab, mil. s. 'torototéla'.

ubigar 'obbligare' dare in pegno 19, 172. uliaz morchia 18. Bell. ogiaz.

ulios olezzante, spirante fragranza, ben portante, lucido, grazioso, garbato, 30, 163, 178, 253. Bra. olioso, clm. ulioso odoroso, wnd. 12 n (lioso).

ulir 61: úlimel ben abbine buona cura, 'soignele moi'. Circa a olere, chè altro non è la nostra voce, v. oliva olente 51, Ascoli Arch. I 495 (friul. n-uli), XII 417, et. 356.

us uscio 16, 88.

vadiar far la promessa, sposare, 21, 250. Friul. vadia sposare, maritare. Cfr. kng. 8838, Rajna Giorn. st. d. lett. it. XIII 19, e lo special significato dell'ingl. wedding.

vantezd 'vanteggiato' celebrato, famoso, 240.
vardar 31: vardar su aver riguardo, riflettere,
varesch 69; potrebb' essere 'guerresco', ma non
vedo che se ne cavi un senso qualsiasi. V. tuttavia
le Note critiche al testo.

vargar valicare 8.

varsor aratro 24, 115, 148. Ascoli Arch. I 379, 497, beitr. 120, sch. 210.

varsor verso I; a. vic. versuro.

vartius 88. Forse la riduzione di un non popolare 'virtuosi', o voce da mettersi con [di]vertire, e verrebbe allora a dire 'allegro, bontempone'.

vasiva pecora che ha partorito (Pellegrini), 50, e quindi la vaciva (kng. 8544). Cfr. valsugan. vadiva sch. 209, e vasif montone di tre anni, in val di Scalve.

veder vere badare, udire, 264; veder no veder, a vere e no vere, 'dal vedere al non vedere' 22, 175.
vegicz veglia 87.

regnir divenire 4, 97. ecc. Not. 28.

 $\it Vei$  Vigilio 16, 96. Arch. XII 439 n, e v. bell. rust.  $\it v^{\it se}$  vigilia.

rendema vendemmia 271. Bell., venez., friul. ecc.; beitr. 118 s. 'vendemar'.

ventre petto 150, 181.

verasi vero, verace, 64, 86, 89, 236. Arch. XII 439, bst. 494.

vere; v. 'veder'.

vergonzos vergognoso 49. Arch. XII 439.

vers; v. 'avers'.

vers banda, parte, 179.

verz guercio 58.

verze cavoli 154.

 $\emph{v\'erzer}$ aprire 207; num. 25 n.

vessa fungo pratajuolo 170. Bell.

 $\it vezous$  furbo, scaltro, 1. V.  $\it veçado$  Arch. X 255. cat, 37, pat. 51, bra. less.

via: de qua de via per di quà 246, vignir da noi via passare da noi 239, via da cent 'intorno a cento' o 'più di cento'? 184.

vignilli evangeli 79, 80, 84, 179. Della formola 'alle sante dio vagnele', v. anche Pirona s. 'sacredèi'

viló là, colà, 82 bis, 191, 206, 207, inviló 217. vis; v. 'divis'.

visar rivelare 2.

vituaria vettovaglia 195. Beitr. 121, ecc. volsar osare 200, 223. Bell. olsar, pad. vorsar; cfr. sei 52-3, 33.

voltar capovolgere 245.
vos 243; V. le Note critiche al testo.

zaf birro 103, 217, 220. Venez., voc. zaffo.
zafu 210: dar de zafu acciuffare 210. Beitr. 122-3.
zaffu bocca, muso, 161. In qualche varietà lombarda è zafúgna collo stesso significato, e il mil. ha zaffú pacchiare (1).

zanban 115: fuoc de San Zanban, ed è detto evidentemente di una malattia. Per altri esempj di fogo zanban o sanban, v. qui sopra a pag. 289 e not. 27, cui s'aggiunga il sempre vivo foeugh zamban di Parma, che il Malaspina così dichiara: « Legno lucido o meglio Quercia fracida. Legno putrefatto che risplende all'oscuro » (²).

<sup>(1)</sup> Che zaffa poi sia una sola e stessa cosa collo zafa, che nel testo gli precede, lo provi il com. zafá pigliare con forza colla hocca, mangiare avidamente (Monti).

<sup>(2)</sup> È notevole che tutti gli esempj antichi della nostra locuzione provengano da testi veneti, da dove è quindi ovvio pensare che sia passata altrove. Per quant'è dei significati, designa essa indubbiamente una malattia, tanto nel Calmo che nel Cavassico, e, circa all'esempio tramandatoci da Giacomino da Verona, nulla esclude che vi si voglia alludere a un fuoco fetente, dove io penso che il 'fuoco di S. Antonio', col quale in più dialetti si confonde il 'fuoco selvatico', aveva la prerogativa di intaccare i visceri. Del passo, ch'io ricordo in not. 27,

zanc sinistro 94. Venez., ver., trev., ecc.; beitr. 123, sch. 212, Schuchardt zst. XV 110.

zanzar cianciare 150, ecc.

zanzon cianciamento 268. Non diverso dal zanzune che occorre un paio di volte nel Ruzante. V. le Note critiche al testo.

zaut 195. Il Boerio registra zautar, da dove rimanda a schiaussar balbettare. Questo verbo ha allato a sè schiausson 'quegli che nel parlare mescola e confonde varie lingue storpiandole', ed è significato che conviene pienamente alla nostra voce.

zavariar perder la testa, farneticare, 227. Così e con tal significato in tutta la Venezia e nel Friuli. Rajna st. xxx, sch. 214, ecc.

zavate 195: me vien le zavate q. 'mi vengon le ciabatte in gola', mi sento disgustato, stomacato (?).

zavátol fringuello 58. Bell., trev., ecc.

zerman cugino 243. Ver., trev., et. 317, ecc.

Zilli Egidio 61, 72, 79. V. num. 39.

zir gire, andare, 4, ecc., andar vestito 242 (cfr. vade 243).

nulla rammento. — Ma una malattia, malattia degli uomini e delle piante (quindi delle 'selve'), è anche il già ricordato 'fuoco selvatico', il cui epiteto è ammissibile che quà o colà suonasse 'silvano' e, dialettalmente, salban (v. foyo salbego nel Ruzante, romagn. fogh salbèdg, vic. salbanelo 'silvanello 'incubo, Ascoli Arch. IV 334 n.). E con salban siamo ben vicini a samban, e a raggiungerlo, lui e la forma zamban, ci aiuterà non poco il San Zanban del nostro testo; dal quale parmi risultare, che al \*salban da noi postulato, sia venuto a commescersi San Zan (S. Giovannil, da cui prende pur nome una malattia (l'epilessia; v. p. es. gen. mà de San Zane, e beitr. 38n). Per i rapporti poi che, per questa o quella via, poteva aver S. Giovanni col 'fuoco', v. il triest. lume de S. Giovanni lucciola.

zo giù 14, 54, ecc.: zo per sora 'giù venendo dal di sopra' 272: v. su per sot.

zoco zoccolo 156.

zoi 272. Come plur. di zoja gioiello, vorremmo zoje; o forse 'gioiello' ha influito, pel genere, su 'gioja'? Per il masc. goi, in quanto dica 'gaudio', v. del resto TOBLER pat. 46.

zongiada giuncata 20, 66, 88, 101, 255. Friul. zonclade, bell., venez. zonciada. Per il digradamento della gutturale, v. ingiostre, e per nhl da nh, num. 48.

zot 'ciotto', zoppo, 206, ed è proprio di tutta la regione veneta. Ascoli Arch. I 496, beitr. 125, Schuchardt zst. XV 111.

zózol cicciolo 164, 270. Ver. sossolo cicciolo, friul. zózzoli só- pezzettini di carne, zozoli Mutinelli. zuca testa (?) 35, zuchet testolina 5.

zudier giudeo 19, 92, 113, 196. Ritorna la forma in altri testi antichi dell'Alta Italia, così nelle lead., 15, ned è sconosciuta al voc. V. anche sch. 83.

zuobia giovedi.

zuon spasso, divertimento, 1, 193, 247.

zuoia avere, fortuna, beni, 107, 147 (1). Bell. zoje jugeri, berg. zoja l'assieme dei gioielli.

zuparel giubbetta 108. Clm., ecc.

zupon 27. Friul. zupon camiciola da state. Beitr. 122.

zus balordo, alocco, minchione, 93, 246. Bell. — Di zus, 182, v. le Note critiche al testo.

 $<sup>(^1)</sup>$  Nel secondo passo, cui il primo non contraddice, parmi che più precisamente voglia dire: 'l'avere in cereali'.

## NOTE CRITICHE AL TESTO, EMENDAZIONI INTERPRETAZIONE DI PASSI OSCURI. CONGETTURE

NB. - La cifra che sta in testa ad ogni capoverso rimanda alla pagina, le altre alla numerazione dei versi quale risulta accidentalmente in ciascuna pagina. Occorrendo che in una sola linea s'abbiano parecchie osservazioni, queste vengon divise l'una dall'altra mediante un punt'e virgola seguito da una trattina.

Di emendazioni alla punteggiatura non ne vengon proposte se non in quanto lo si ritenga assolutamente necessario.

- 2. 18. la giusta lezione sarà s'enchiapa o se'nchiapa da enchiaparse o in- dar nella rete, esser preso al calappio, onde: 'è preso [al laccio] ben tosto, per bene'; 21. Ambedue le lezioni, vent e fent, sono ammissibili; e fent (finto) vorrebbe allora dire 'allettamento, finzione' alludendosi a pavol. Una terza possibilità è che s'abbia a leggere ste fent 'queste ragazze', dove per fent ambig. vedasi il less.; 22 virgola dopo vere; 23-4. spia ha per soggetto chi sa liezre e per oggetto quest libret.
  - 3. 38. per vita 'per la vita'? 52. per el l. e'l.

- 4. 67, l. dé liezre 'dovete leggere'. dé si ragguaglia a de[v]é o è analogico (cfr. don 'do' e 'devo'), e quanto a liezre: vere, v. la stessa assonanza a pag. 2. 22-3; 69. per si l. s'i; 75. l. quella; 82-4. virgola dopo fier e praticaz.
- 5. 86. i staghe è costrutto ad sensum e riferito e qualche amich; 95. l. poi e.
  - 15. 24. E'l; 36. touse.
- 16. 45. Verso di significato per me oscuro. Veda altri se il venez. bozo friul. bôz alveare, il bell. venez. bózolo erocchio circolo, il pad. bozo bozo lemme lemme, gli permetton di conchiudere qualche cosa; 50. forse 'crepi via subito ciò che si torce', ma non vedo a che si voglia alludere. Del resto via de lone potrebb' essere una combinazione avverbiale col significato di 'dappertutto' 'continuamente'.
- 17. 68. Ghe riferito a pulz; segn = seno? La traduzione converrebbe appieno: e non è del resto punto inverosimile che il Cavassico, il quale per la rima creava, p. es., dotol e piegola, abbia qui scritto, a soddisfazione dell'occhio, segn invece di sen.; 72. Ghe riferito a tosa o a legn? In quel caso e dato che legn significhi 'sgabello', tradurrei pe per 'piede, gamba dello sgabello' e interpreterei l'intiero verso: 'le converrebbe prendersi una legnata'. 77. via de long continuamente?
- 18. 6. unzi; 94. per sci potrebbe leggersi sei; ma si ricorda i = ei ho, num. 78, e la ben diffusa grafia scio per so, ecc., di cui sono numerosi esempj anche nol Cavassico (126. 4, ecc.); 97. È bou la voce infantile esprimente il dolore, così che me fas bou verrebbe a dire 'mi fai male, mi addolori', o si

ragguaglia, come par ammettere l'egregio editore, a bo, scritto poi bou a soddisfazion dell'occhio? — 99. mou per mo come bou per bo? — 100. Leggerei n'haon.

19. 7. per a ier 1. aier; — 11. 1. l' a ficá o la ficá; — virgola dopo buoi; — 14. l' ha valore di neutro; — 18. introduci che tra ben e sul.

20, 28, 1. parié.

21. 55. pat e; - 63. punto esclam. dopo o.

22. 68. tolgasi il punto interrogativo, vuoi dicendo non altro che 'voglio'; — 70. Poichè par che non manchi un secondo esempio di ei = est (num. 78), la miglior interpretazione di l' hei di agn siech sarà di certo questa: 'son degli anni assai'. Al postutto potrebbe anche ammettersi che hei sia uno sbaglio per he; — 73. l. Po!; — 77. Punto interrogativo dopo Desirada.

23. 98. 1. la imprometi.

25. 37-40. questi versi sono posti in bocca alla donna, e però vanno messi fra virgolette.

26. 57. 'due soldi ti fanno la guerra' cioè: è quistione di due soldi.

27. 7. per el 1. e'l.

28. 25. due punti dopo pat; — 26. che son sol fra due virgole; — 30. punto esclamativo dopo fis.

29. 41. per i cant potrebbe leggersi incant.

30. 63. 1. si e; — 65. 1. bel' e fate.

31. 96. virgola dopo volta; — 101. togli che.

32. 121. le par convenire meglio di i.

33. 132. propendo anch'io per *spozousa*, che mi richiama i venez. *spuzza* vanagloria, superbia, vanità *spuzzėta* vanerello, giovane che si pavoneggia. Per

l'o della prima sillaba, v. podioso Giorn. st. d. lett. it. XV 270; — 11. a vis, v. less. s. 'vis'.

34. 25. interpreterei: "Se uno spinge, l'altro si ritrae".

35. 39. a vis; — 48. l. l'aros (v. nella stessa pagina il v. 57), cioè 'il rosso', nomignolo di un bue. Cfr. Ascoli Arch. I 415.

36. 65. per in cap 1. incap; - 70. 1. che i.

47. 31. per sa 1. su.

49. 2. stimo inutile il punto interrogativo; — 3. 1. créde; — 4. per E l' é 1. El é; — 14. Forse m' asmaginee, chè altrimenti gioverebbe rinunciare al rifiessivo.

50. 20. 1. avé; — 36. per in vo 1. invó.

53. 8. gran martel fra due virgole.

54. 24. cai; — 36. circa a gro, ricordo, per quello che può valere, il regner grot sbigottire, di cor. II 29; — 37. Me pareve o M'apareve?; — 39. l. chegasanc.

55. 45. il senso è questo: 'essere il più savio uomo che sta a Cirvoi' o 'essere più savio d'ognuno che sta a Cirvoi'. Nel primo caso bisognerebbe restituire l'articolo (¹) e vedere in savi d'om un savidom (cfr. saviomo in più testi dialettali antichi, e il bell, saverón saccentone, che però potrebb' essere derivato da saver) tirato su prodom e avente funzione aggettivale; nel secondo attribuirei a om il significato di ognom: — 46. punto interrog. dopo par; — 48. invece di perché l. per che.

<sup>(1)</sup> Non mancan veramente, parmi, gli esempi per l'omissione dell'articolo in un costrutto come il nostro; cfr. Arch. VII 42, 35-6, 58, 32-3.

56. 1. l. asmaginar?, e v. la nota a pag. 49. 14. Nel nostro testo non v'ha esempio certo di comenzar che regga un infinito senza a, ma ve n'hanno di certi in altri testi antichi dell'Alta Italia; — 7. l. Né; — 10. mità.

57. 3. l. ficha, e v. num. 99.

58. 17. 1. El a.

- 59. 42. l. e'l; 45. l. de per di; 46. punto dopo bech.
- 60. 16. punto interrog. dopo mal; 30. punt' e virgola dopo cris; 31. punto esclamativo dopo Po; punto interrog. dopo vis.
- 61. 49-50. interpreta: "Pensa, del mio cuore tu sempre n'avrai"; 55. l. aguan.
- 62. 67. Punto interrog. dopo carece; 3. l. oldi 'm puoc.
  - 63. 17. Punto interrog. dopo ciries; 28. l. e'l.
  - 66. 7. per E la 1. Ela.
- 67. 13. 1.  $si\ e$ ; 15. 1.  $g'\alpha$ ; 31. non m'è chiaro il nesso tra questo verso e il rimanente.
- 68. 41. Il pensiero del poeta, da questo verso in poi, mi sfugge intieramente; 46. l. metónla.
- 69. 61-2. Forse: "il [nostro] dire loro non si affà? Tocchino sul guerresco" (cioè, manifestino la loro ostilità).
- 70. 13-6. parmi che tra questa strofa e la precedente ne manchi una; sempre che non si voglia ammettere che *l' anema* ecc. siano il soggetto di *fos stat picà* 69. 12; 15-6. *el magon sempre piure*. Ne' dialetti lombardi *magon* ha il significato di 'rammarico, dispiacere, accoramento' e ne' veneti può essere sinonimo di *mangonera* less. I due significati posson

convenire alla nostra voce, e il passo va forse emendato per e 'l magon ho il m-, ponendo una virgola dopo magon; — 34. virgola dopo secca; — 35-6. è una proposizione esclamativa, e però un punto esclamativo dopo paniz,

71, 45. Nel bell, è a stin a caso, risalente ad anteriore a stim. Questo stim in qualche dialetto ha dato stum (p. es. a stüm in Valle di Blenio), evoluzione non impossibile nemmeno nel bellunese; dove poi il Cavassico poteva per conto proprio introdurre quell'amplificazione onde si tocca nella Nota a pag. 271. 48. Avremmo così a stunte a caso, a casaccio, secondo la luna, di mala voglia. — Un'altra congettura m'è suggerita dai berg. stonda (menà la stonda aver la luna) stondü stravagante, gen. stondäio lunatico, ecc. Secondo ciò, a stunte starebbe per a stonde (num. 11; e il t=d, che al postutto notrebbe anch'essere di evoluzione fonetica, lo si dovrà all'arbitrio del Cavassico) secondo le ore (ted. stunde), secondo i momenti, secondo la luna, di mala voglia; — 46, punto d'esclamazione dopo dessavida; — 55. " mi par di non essere la metà di me stesso".

72. 70. per *ch' a te* l. *chate*, e v. less. s. 'catar': — 73. "non ho più pelo (briciolo) di uomo grasso'' o "non ho più pelle da uomo grasso''?

73. 95. "il mio dire ti si confaccia!"; — 107. punt' e virgola dopo *reba*; — 105-8. risposta della ragazza.

74. 112. 1. dirt' el.

75. 34. per tes 1. t'es.

76, 57, Punto esclam, dopo  $di \circ$ ; — 58, per  $E \ l' \circ$  1,  $El \ e$ .

- 77. 71. "Son divenuto da non vedere" (cfr. no sun da esser vist 114), ed è notevole la prolessi della negazione; virgola dopo vere; 72. 'l'ho proprio avuta'; 7. l. quatr'o; 8. virgola dopo di.
- 78. 11. 1. creded; 21, 22. 1. ch' i; 23. punto interrog. dopo pont. 28. per a quas 1. aquas; 32. 'più di questo tratto di tempo' [che t'ho amato].
  - 79. 38. doi tre due o tre; 47. per me 1. m'é.
- 80, 57-60. forse il poeta, cominciando la strofa, pensava a uno 'scoppiare il ventre', ma poi al ventre sostituì la persona, e quindi il verbo *morir*; 71-2. 'giurando alle vagnele e invocando anche il fulmine'.
- 82. 21. per *cante* 1. *cate*; v. la nota a pag. 72. 70; 27. virgola dopo *cont*.
  - 84. 70. dirá; 78. punto interrog. dopo nient.
- 85. 94. due punti dopo ceiá; 95-96. che 'l será la fantesella tra due virgole; 99. questa riferito a fantesella.
  - 86, 117, punto esclamat, dopo col.
- 87. 5. "a mio credere, ancora per un pezzo"; punt'e virgola dopo pez; 15. a vis.
  - 88. 19. 1. s' i a.
- 89. 41. l. inmatuni; 48. punto interrog. dopo custien; 52. punto esclam. dopo rerasi, e il discorso continua dopo l'esclamazione; 54-5. piuttosto che a un 'από κοινοῦ, penso al silenzio del pronome relativo dopo bochin; v. num. 103 n.
  - 91. 112. t'a vis per 'vedi'?
- 93. 25. " non dipende dal mosto" cioè, dall'aver troppo bevuto (?). Ma tutta questa strofa non m'è chiara.
- 94. 8. riterrei inutile l'aggiunta di No; 13-5. Si parla della *canzon*, ma occorrono, a ristabilire

il testo, che si legga voluda (1) al v. 14, e sbregada al v. 15. Ma meglio sarà forse, per conciliare anche il metro e la rima, di leggere tu no l'as acetada – Ma asquasi che sbregada: — 16. per il non, v. quas che n' hei maladi 91. 105.

95. 25. togliere la virgola dopo Compare; — 32. per E l' è l. El è.

96. 47. l. 0!; — 62. punt' e virgola dopo moros.

97. 72. Punto interrog. dopo ciera.

98, 100, interpreta: 'la pelle che ormai più non ricopre che le ossa'.

101. 7. l. Ela.

102. 3. si tratta, contro il dubbio che s'esprime al num. 92, di non altro che del numerale; — 20. 1. pordoi e interpreta 'prodi, valenti [a mangiar polenta e ghiro]; — 22. Anche il tentativo di operare con alpagnet o talpagnet non mi fa approdare a nulla; — 34. voi o rincalza il ve del verso antecedente, dove potrebbe ritenersi che la preposizione a sia come assorbita nell'-a di bona, o anticipa su per voi 103. 37; — 36. vostre compare tra due virgole.

103. 38. zirav' in cá? O la preposizione de passata a questo da qualche altro costrutto, dove d' incá fosse legittimo? (²); — 44. 'del daffare'; — 45-6 'tacete per bene un momentino, vi voglio contare', dove dunque

 $<sup>^{(1)}</sup>$  V. tuttavia  $te\ l'har\acute{e}\ habb\'{u}$  l'avrai avuta (e anche le  $n'\acute{e}\ pass\'{u}$  non sono pasciute) nel Ruzante.

<sup>(2)</sup> Il Ruzante ha dinchina (dinchina in cao sino alla fine) all, a inchina fino; e così poteva il bell, avere un defima. Da un defima in ca cui stesse allato un fima in ca, poteva poi prodursi un d'in ca per in ca.

io ritengo che *fima un pocat de bel* sia complemento di *tasei*; — 48. virgola dopo *Marc*; — 58-60. periodo parentetico.

104. 4. virgola dopo ne.

105. 87. lassará 'ndar lascerei andare, nè deve arrecare stupore di veder 'io' alternare con 'noi'; — 96. per me ava tra una virgola e un punto esclam.

106, 15, l. abarar invece di a barar.

107. 156. 'nemmeno la croce d'un quattrino'

108. 159. in cun potrebbe compendiarsi cun un; v. anche le Note a pag. 190, e da sen martin un porcel, 269, dove non s'ottiene il verso che ammettendo tra -in e un una special coesione; — 170. punt'e virgola dopo voi; — 177. levisi la virgola dopo sempre e la si ponga dopo on.

109. 186. tolgasi la virgola dopo amen (v. less. s. 'almesche'), e pongasi l'intiero verso fra due virgole; — 186-7. 'almeno dio il volesse a chi'; — 190. lassa; — 193. l. si ch' è el ovvero si che è'l; — 194. due punti dopo dit: — 198. virgola dopo coman'.

110. 15-6. 'Ti manca di cercarti uno sposo' o 'Ti manca uno sposo che ti cerchi'?

111. 21. punt' e virgola dopo most; — 26. 'non posso durare alla briga, all'affanno '? Ma bisognerebbe allora introdurre un no, da cui rimarrebbe alterato il numero delle sillabe — 29. 1. 0!.

112. 56. scur dev'essere sostantivo.

113. 70–71. 'quel grande e crudo martello [che è] a dire '; a dir corrisponderebbe quindi al francese c' est-a-dire; — 89. per d' un 1. dun.

114. 98. superfiuo il pi; — 113. punt'e virgola dopo vienghen; — togliere il punto dopo nucice.

116. 15. 'che è stroppio, rattratto (assiderato) più di mezzo': — 20. San Questù è invocato di spesso anche nel Ruzante, e il suo valore è ben chiarito da questo esempio (Fiorina 10v): Al sanque che a no vuò dire de San Questù. Nello stesso autore è poi questù nel pretto significato di 'taluno' (con disse questù come disse taluno); — 24. li stes 'li stesso' o 'li disteso', per dire 'd'accidente, improvvisamente'; — 25. l. aquas.

117. 34. 1. over; — 35. 1.  $cr\dot{c}d\dot{r}$ ; — 40. 1. non  $\dot{e}$  o  $n'\dot{e}$ , al posto di non  $n'\dot{e}$ .

144. 4. punto esclam. dopo stent; - 6. tuto'l.

145. 42. virgola dopo pantan; — 43. 1. im p3.

146. 48. 'fatte alla moda nostra'?; — 53. punt'e virgola dopo mal: — 55-6. 'se la vostra assenza durava ancora' o 'se il vostro intervento tardava ancora'? Ove la seconda interpretazione paresse più accettabile, s'aggiunga al lessico il nuovo significato di *stilientia*, che certo non meraviglia (¹); — 56. tolgasi il punto dopo pi: — 62. l. no i.

147. 74. l. ch' i; — l. sem; — 85. Togli la virgola dopo stá e interpreta: « È stato il canchero che li mangi, ragazzi e ragazze ». Anche si può pensare a una reticenza dopo l' è stá. — 86. parmi che qui il poeta riduca scherzevolmente sie al lat. siliabus, per ottenere la rima con rabus.

149. 133. virgola o punto esclam. dopo basta; — 137. debit.

150. 144. restituirei *vilai*; — 147. *e'l ventre*; — 154. punto dopo *insi*; — 160. tolgasi il punto dopo *ainest*.

<sup>(1)</sup> Non rimanga qui inavvertito che il Ruzante ha più volte stellentia eccellenza.

152. 8. punto dopo scaca.

153. 9-12. interpreterei cosi: "i poveri motteggiano i ricchi, perchè [essendo questi stati spogliati e derubati] non hanno [piū] paura di dover rendere l' usura e il maltolto "; — 12. E'l; — 22. grant potrebbe significare 'molto ": ma mi garba meglio di ricorrere a gran = gramo, falsamente ricostrutto poi sulla norma di grant allato a gran, ecc., num. 38, 39: — 23, 1, i'l.

154. 37. disésla · dicesse-la'; — 40. 'e peggio dopo [l'inverno]'; — 48. zir a fraghe dev'essere modo proverbiale che dice 'rimanersene colle mani vuote, ridursi in miseria'. Significato affine a quello di ra a zaries (ciliegie) in cor. v. 75; — 51-2. parmi che sta abbia qui una doppia funzione: da una parte ha per complemento con Dio, dall'altra regge il da di liezre strat.

161. 15. portá.

162. 21. a ris; — 39. taciuto il soggetto Dio.

164. 30. virgola dopo *companasec*; — 31-2 'e sei capponi marzatici [già] sono qui '; — 39. 'poichė vivo lasciatemi vivere '.

167. 2. ungietu — un gie tu 'dove sei tu?', ma l'interpretazione non si legittima intieramente col dialetto del nostro testo; — 9. e'a; — 11. 1. dedré; — 12. igi è; — 13. 1. si; — nel bell... martorel è 'il martoro', animale che ruba le galline, ed è significato che può convenire anche al passo nostro: — 14. 1. e'l dan; — 14-5. al plur. del pronome subentra in questi due versi il sing.; forse per la sostituzione mentale del sing. paron al plur. paroi; — 15. 1. Que critu? l'a el bel pinsier? 'Che eredi tu?

ch' egli ha un buon pensiero?' oppure 'Che credi tu? ha egli un buon pensiero?', data la qual seconda interpretazione, el sarebbe pronome enfatico: — 16. virgola dopo sent.

168. 1. punt' e virgola dopo andar; — tolgasi il punto dopo gnent; — 2. punt' e virgola dopo dir; — 4. virgola dopo an; — e 'l dirà e lo dirà; — int' un (ma v. in tut trat 183); — punto dopo moment: — 9. punto esclam. dopo scusar; — 10. 14. 1. dedré; — 11. punto esclam. dopo far.

169. 3. 1. si e; — 4. emenderei: no tel dise (= dissi)? va, s' tu'l die fur, tien euor. A diseva non penso, perchè, trattandosi di forma interrogativa, si vorrebbe diseve; — 5. stima 'fa conto [d'altrui]'; — 13. vogiand tra due virgole; — anch' io non vedo come rimediare a le seuro e fabricà.

170. 7. del mont el fos signor fra due virgole: — 9. punto dopo dispon; — punto interrog, dopo dir; — 15. virgola dopo malan; — de si ragguaglia a dee dia; v. dea dem ecc. in più testi antichi dell'Alta Italia, e le Note critiche a pag. 244.

172. 1. per di me l. de mi: — 17. bianc e bianc; il superlativo ottenuto al mezzo di una reduplicazione sindetica.

173. 10. il compagnon dev' essere Zucon: — 11. per se levó su i so mazuoi, v. intanto tusse su i maz 207: se levó su potrebb' essere 'si tolse su' 'tolse su', e mazuoi verrebbe a dire il fardelletto degli stromenti [necessarj alla macellazione del vitello], gli stromenti stessi.

171. 31-2. leggerei steva per steva e falcoi per falcol, e interpreterei; 'e di prender questo stato (cioè

l'apparecchio del convito) tutti stavano sulle viste come falchi "; — 36. 'questi sovrastavano agli eletti'; — due punti dopo electi; — 41. virgola dopo dighe.

175. 45-6. emenderei sopra per soto e interpreterei: "consol grande era lui solo, e poi sotto tutti noi"; — 50. veder no veder fra due virgole; — 53. baroi.

176. 82. zo corendo 'giù a correre', a meno non si ammetta che il pensiero continui e si compia nella ripresa; — nel corf., 27, si legge: le femene laora comó site, e ciò mi fa chiedere se non vada emendato per site anche il nostro fite: — 87-90. virgola dopo poi e dopo corendo, e interpreta: 'poi, correndo io...., il vecchierello mi perse'; — 88. l. soto o suto.

177. 104. dil per del è forma assai comune nei testi italianeggianti dell'Alta Italia, ne' sec. xv e xvi. Numerosi esempj se ne vedono anche nel Sanudo; — 106-111. In questa strofa il senso non si compie. Quando non lo si voglia ritener compiuto colla ripresa, bisognerà riconnettere a questa la strofa seguente, sostituendo forse vit 'vide' a di del v. 113. Avremmo allora: "sì che il vecchierello ecc., che credevano di godere, e videro la contraria sorte".

178. 5. virgola dopo vignant.

179. 22. l. bell'e.

181. 69. l. chi 'l; — 72. punto interrog. dopo suffert; — 81. che, 'l corpo de san Zen!' chè, per il c-'.

182. (1) 6. Marca = Marco, o Marca [veneziana]? Il Cavassico pensava forse al primo, con cui fa con-

<sup>(1)</sup> La 'barzelletta' che va da questa pagina fino alla 187ª, è stata testè ripubblicata da A. Medin nel volume che si ricorda a pag. 290. In questa pubblicazione, che io ho veduto quando

cordare rot, ma per bisogno di rima avrà messo in carta il secondo; — 11. dig 'aleman; — 14. zus. Leonardo Trissino occupò Padova tenendone qualche tempo il comando (v. pag. 290-91), e zus (='giudice', magistrato, Arch. XII 440, e ne sono esempj anche nell'a. pav.) potrebbe accennare a questo. Ma forse il Cavassico si compiaceva dell'equivoco cui dava luogo il doppio significato della voce; — 15. 16, l. c' a.

183. 20. 22. all' incontro di quanto è detto ai num. 2, 15, propongo ora di leggere inviè 'inviati' avviati. Sarebbe forma pavana, come molte altre di questo stesso componimento. — Anche pigie va emendato per pigié. Non che il pavano consenta ugualmente una tal forma; ma ben poteva un uomo straniero a Padova, e che pur voleva imitarne la parlata, estendere oltre i suoi limiti quell'-é, che nell'a. pavano è legittimo solo come risposta di ·áti e di ·átae (v. Ascoli Arch. I 432) (¹). S' aggiunge che il Cavassico

già erano stampate le Annotazioni fonetiche e morfologiche, il M. propone parecchie emendazioni, delle quali parte mi sembrano accettabili, e sono accolte senz'altro fra le Note, altre meno, e se ne tace. Per il testo s'acquistano dal M.: gagiard v. 49, che va aggiunto al num. 25 lj), e ten v. 148 bis, che si agginnge al num. 38, e che è particolarmente benvenuto per trovarsi esso fuori dalla combinazione con che.

<sup>(1)</sup> É così che a Bellinzona, ai cui contadini è proprio  $\dot{\sigma} = \dot{\mathbf{a}} \mathbf{t} \mathbf{u}$ , chi vuol imitarne il linguaggio, mette loro in bocca, p. es., un j' è setò sono seduti. Ora quei contadini adoperano, al plur., j' è setè. — Ma sarà poi interamente vero che l'a. pav. escluda - è =  $\dot{\mathbf{a}} \mathbf{t} \mathbf{a}$ ? V., intanto, Ascoli Arch. I 432 n, e saranno poi dei meri errori di stampa gli esempj: pria destaggié, gonella alisté, scroa averzeté, desgratie mare, brighè brigata, che mi sono forniti dal Ruzante (ediz. di Vicenza, 1598) i ll Wen-

aveva forse conforto da certe parlate del bellunese (p. e. da quella di Rocca d'Agordo), dove  $-\acute{e}da$  è il legittimo riflesso di -áta (Ascoli in Papanti I parlari it. 124). Ben pavano invece il -g- palatale (pigė); — 27. l. gi aldivi; — 30. due punti dopo Bregognon; — 31. tolgasi il punto dopo nascesson; — 32. punto esclam. dopo pan; — 37. Per el fil 'per il filo della spada'; — 44. ch' i — 45. in t'un per in tut; v. però una delle Note a 168. 4.

184. 49. via suvvia, avanti, all'opera, (?); — 56. "eccoli pure colle loro lancie" cioè: vengano pure —; tuó sta qui per tuoi 'to-lli', secondo il num. 25, e di tuó su v. il less. nelle Giunte a tuor; — 58. C a no sé da che 'chè non so di che'; — 64. pensavi; — 66. sai sarà sai, saii, sa(v)i(v)i sapevano; — 71. che i; — 74. es hai.

185. 76. Proporrei di emendare crig in dig. A meno che non si voglia ammettere, per evoluzion fonetica o analogica, un cri-g-o = crio 'grido'; — 85-6. è mes de novela = nunzio, o de novela è complemento di destu ('che desti al messo per la novella?')?; — 86. o gram me ti 'o gramo mai te!'; — 90. ch' è; — 100. tre ha qui valore indeterminato, come a dire: poche.

186. 108. pensava forse il Cavassico all'ibi planctus et stridor dentium della Bibbia? — 108, 109. ch'i; — sac de pan = molli, cedevoli come sacchi ripieni di pane (?); — 111. 0!; — 112. foes sta o foe sta?;

DRINER non li annota, come non annota i casi ancora più numerosi di  $-\phi = \dot{\mathbf{a}}\mathbf{t}\mathbf{a}$ , e forse si riserva di parlarne nella edizione critica del Ruzante, ch' egli ci ha promessa e noi con vivo desiderio aspettiamo.

— 116. m) o se no invece di no?: — 118, l. per: — 119. per se ha l. seha (=sea sia); — 129. Non vedo come emendare ne interpretare ente, e circa a tut canta, mi limiterò a dire che non è escluso che sia 'tutti quanti' o 'tutte quante'; — 134. co'l; -134-5. non mi riesce ben chiaro il passo, ma avverto che se ha potrebbe essere seha come al v. 119.

187, 140, virgola dopo mal; — punto interrog, dopo fat.

189. 28. di *turluri* v. qui sopra a pag. 293; ma parmi che allora sarebbe superfluo il verbo *sonar*; onde meglio si pensa o a un nomignolo di persona o a uno stromento musicale.

190, 50. a è forse un' interjezione: — 57. smn = son in potrebbe esser legitti.no; dove penso, p. es., al bellinz. sum mo ki sono ancora qui, che vive allato a sum ammó, anmó, sum anvamó, v. le Note a pag. 108.

191, 65, tolgansi le virgole intorno a me par: — 84. l' e él in fin 'è lui intine', 'è proprio lui'.

192. 99, color che va in le casse 'quelli che muoiono adulti'; — 104, reprénderlo o e'l reprendône?.

193. 117. potrebbe anch' essere *inte*; — 119, "tanto, solo a guardarvi, siete turbati nei volti".

194. 132. da meze. Forse un avverbio da mez fatto concordare col soggetto (num. 96), per cui si tra lurrebbe 'queste donne non mi pajon [valere] la meta [di quelle di prima]': ovvero, voce verbale da un damezar 'far la dama, contenersi da dama'. V. 193. 121, 123, dove si contrappongono alle femene altiere d'un tempo le donzellete leziere dell'oggi: — 139. A: — 144. Da ros potrebbe anch' essere d'aros, v. la Nota a 35, 48; — bianch.

195, 151, créde.

196. 194. leggerei serd sarebbero.

198. 220. ped; — 222. stent, se pur non è da ravvisarvi un 'le stenta'; — 229. de quella in quella; — 237. scampá.

199. 259. co 'l.

200. 274. vegni; — 275. aquasi; — 280. volsá a respondre o volsá arespondre, secondo il num. 47? Cfr. volse dir 223.

201. 298. par se da se, spontaneamente; — 311. "Se l'andava secondo le deliberazioni dei vicini" cioè "se deliberavanno come i vicini", e devesi alludere a Feltre, i cui cittadini si difesero, provocando così l'incendio della città. V. il venez. balòta voto, deliberazione.

202, 334. ch' a i.

203. 338. per da Ost 1. d' aost; v. de avost 202. 359; — 346. inutile il 'l.

204. 365. da, v. num. 100; — 371. punt'e virgola dopo novella; — 372. E'l; — 384. no sot un mantel 'non di nascosto'.

205. 390. Il ms. avrà caure; ma andrà letto cavre, malgrado il caora (= cavora) del bell. rust.; — 403. che l'ingrassà.

206. 421. bel' art; — 429. scampa; — 430. cole zent strete colle genti collegate, o, colle genti (i prigionieri) legate?; — 432. 'se avevan contrasto, era colle civette'. V. un esempio di concisione analogo nella Nota a pag. 249. 53.

208. 463. E 'l'; — 476. sciogliendo h in t' i (num. 78 n) si rende inutile l' aggiunta di e.

209, 481. 'chi è stato a queste guerre e altre genti [ancora]', onde è inutile l'aggiunzione di αl'; — 494, la scampà.

211. 523. la scampá.

212. 537. Or su.

213. 563. l'altro; - 565. dissolio.

215. 594. proporrei: del micidio.

216. 5. "È male attendere alla terra e peggio far altro": — 8-9. che temp in che tempo?, o emenderemo: al present temp che?; — 11. m'è; — 13. Lenat rappresenta la didascalia; — 15. tolgasi di.

217. 19. punto esclam. dopo E; — 24. aspitá; — 29. punto interrog. dopo vien; — 30. punto dopo voler.

218. 39. per in vo' 1. invó; — 41. vedov' e; — .52. busógna.

219. 57. che vi che vive ancora; — El m' ha dat bel belin mi s' è insinuato dolcemente; — 60. forse: In fin ch' ei fat? Da rest (o d' arest num. 47) el m'ha pelà ' In fine che ho fatto? Da ultimo (o: del resto?) m' ha pelato'.

220. 76. per puol l. puo 'l lo puoi; — 79. piena la pel a crepapelle; — 81. a Trivis?; — 82. met un; — virgola dopo spie; — 83. virgola prima e dopo come la va. La strofa va poi interpretata cosi: "Se tu poni mente e consideri, tu ben vedrai, al modo come vanno le cose, se questo è tempo, ecc."; — 89. cridi; — 91. si contiene si i. Interpreta: "i cittadini poi si li difendono e coprono"; — 94. s'i.

221. 112. chi che dirave chi dovrebbe; — 114. 'Stiano là [sulla forca] fino al tempo del raccolto delle rape'.

222. 117. g' avanza; — 129. "Per quattro ne ricavo uno, e so chi l'adocchia (il campo)"; — 132. una crosta una crosta di pane, qualcosa da mangiare.

223. 139-41. "C'è uno in questo paese che non ha pelo addosso per cui non mi venga un ducato e più", cioè "mi deve tanti e più ducati quanti ha peli sul corpo"; — 145. cum un gat con un gatto; — 147. co'l; — 149. punto dopo taribol; — 150. "Non oso nominarlo, per il meglio lo si tace"; — 153. Nel bresc. (Мессиют Арр.) è un ghèba nebbia, voce che potrebbe ragguagliarsi foneticamente a 'gabbia' (v. il venez. cheba e ghebo Ascoli Arch. I 464n). Veda ora altri se v'ha da ricavarne qualcosa per il nostro passo.

224. 166. m' è.

225. 176. a lassarlo sottintendi scogn, zoa, o altro di simile; — punt' e virgola dopo dir; — 181. l. haspeta; — 186. magna; — 189. forse alturi, e dico 'forse', perchè altrui ricorre un' altra volta (pag. 273), e nulla esclude che un alturjo siasi ridotto, per metatesi, a altrujo (v. frem fermo), onde poi altrui.

226. 193. virgola dopo quel; — 197. no l'è miga ancor fora non è ancora passata; — 198. el cervel me sgola potrebbe anche valere: 'il cervello mi cola, il naso mi cola' cioè 'sono ridotto impotente come un vecchio'. V. bresc. sgolá colare; — 204. El arave; — chi'l; — 209. non ghe lassantne miga non omettendone punto.

227. 211. virgola dopo sastu; — 218, 219. i'l.

228. 3-4. "Perchė [altrove] siete troppa gente e non mi odi"; — 11. segnal avra qui il suo schietto valore di 'segno', o dirà 'un poco'? V. less, s. v.

229. 19. per in cap 1. incap; — 25. che becarse " a che beccarsi". Notisi che l'intiero discorso da v. 25 a v. 32 è in forma interrogativa; — 28. virgola o punt'e virgola dopo strussiar; — 32. il discorso passa qui alla forma diretta, altrimenti ci aspetteremmo: non me voler.

230. 45. aben starebbe mai per unben 'anche bene'? — E se pur eppure se; v. se m'as pur 230. 59; — 54. punto interrog. dopo lassarme; — 58. forse curucucii come a pag. 16. 66; — punto interrog. dopo cururii.

232. 7, 9. punto interrog. dopo tiene e quà: — 14. due punti dopo mont; — 15-6. s'ottiene un senso o leggendo al v. 15: che i é amá ben in pont, o, al v. 16: Quan che 't serve senza trep (1).

233, 20. aquasi; - 46, ch' i.

234. 48. sis si ragguaglierà a ses num. 78; mi corre tuttavia obbligo di avvertire che potrebbe anche trattarsi di si is.

235. 76. tolgasi la virgola dopo not, che è il soggetto di cate.

236. 9. aquasi; — 12. virgola dopo servidor.

237. 23. 'Se anche non ne son degno'; — 28. punt'e virgola dopo *suol*; — 38. *alegrot*, forse un avverbio, e forse anche una esclamazione, quasi 'su allegri!'; — 40. virgola dopo *fil*.

238. 60. virgola dopo suffert; — 63. il poeta continua qui come se i due precedenti versi non dipendessero da suffert, e avesse cominciato la strofa con

<sup>(1)</sup> Avrebbe dunque il proverbio qui ricordato l'apposto significato di quello che si legge a pag. 42, 7-8.

una voce finita, come sarebbe son vegnu ecc. Del resto, i v. 61-2 pajon connettersi ugualmente con quello che precede e con quello che segue.

239. 87. potrebbe anche leggersi *l' agresta*; — 88. punt' e virgola dopo *afat*.

240. 90. ch'é; — punt'e virgola dopo vantezá; — 96. punto dopo cognos; — 107. fin che le parone prima che le padrone.

241. 113. E'l. - Traduci: 'e il di e tutto',

242. 13. d'ogni; — 17. m' é; — 24. punt' e virgola dopo cagnaza.

243. 34. togli la virgola dopo calce (¹); — 37. al num. 70, s'annotava qui vos come l'unico esempio, dove qui fungesse da feminile. Ritornando ora sul passo, propongo agli studiosi una di queste due dichiarazioni: o si tratta di 'voce', e potrebbe allora darsi che, venuto il vocabolo a designare uno strumento musicale, abbia modificato il proprio sesso sotto l'influenza di qualche altro stromento di genere mascolino; o si tratta di una parola di etimo diverso, e allora, pensando ai varj significati che concorrono in tibia, ricorrerei a os osso, dove si rimanda, per

<sup>(1)</sup> Di calce schiapade v. less. s. 'schiapada', e pensereí ora che la giusta interpretazione sia quella che colà è data in nota. Poichè a quella moda devon pure riferirsi questi passi del Ruzante: ve fe tagiuzzare et sbindolare le calze de fatto, e si hai piasere che le ve staghe asiè, e si scavezzè via el zenuogio, — mo vu fantuzzati ch' a ve fe tagiare.... le calze e si hai piasere che le ve staghe tirè, e que le sea scavezzè a traesso via i zenuogi. — Nel Ruzante è poi anche un aggettivo participiale deschiapá separata, isolata, che io connetterei con chiap less.

la prostesi del v, a num. 47; — 39. vorave; — 49. vali; — 53. l' soggetto e agnom oggetto.

244. 63-4. manca un che (num. 103), al quale, volendo interpretare fe come voce di perfetto, converrebbe attribuire il valore di 'come quella'. Ma anche così non si corre spediti. Sarà quindi meglio di vedere in fe un fee 'faccia' (v. de dia, nelle Note a pag. 170), e di trasportare il za dal v. 63 al 64; tradurremo allora: "tanta canaglia che mi faccia stare da banda come già hanno fatto".

246. 120. senza intellet senza dartene per intesa; — 125. « Compariamo qua tutti al tuo aspetto »? O in vista dipende da giazadi, significando allora 'visibilmente'? O anche dice 'in rivista'?

247. 5. Di *car parent*, v. le Giunte a num. 15. A meno non si trattasse di una invocazione interjettiva sul genere di 'mamma mia!' 'figli miei!', ecc.

249. 50. virgola dopo cont: — 53-5. "È più difficile che con un muro lo stare a contrastare con chi". V. la Nota a pag. 206. 432.

250. 76. 'Lo dovresti'; - 77. t' is.

251. 106. virgola dopo compagn.

253. 10. punto dopo *possibel*; — 11. restituirei: Se mo che l' è pi prigo!. Ma forse dovremo riconoscere qui una ardita prolessi.

254. 19. se.

255, 44, pordom; — 46, Sará uno sbaglio niviz per nuviz?

256, 65, che.

257. 90. emendisi ben per bel o per bon; — 97-8. 'Siete riputato il primo dottore di tutto il mondo'; — 99. togli il punto dopo col; — 105. virgola dopo pur. 258. 4. e'l; — 12-13. 'accettate queste pere, saranno buone per i ragazzi'.

259. 9. lasséghe; — 15. fora fra due virgole. Interpreterei, cioè: "affinchè, dopo, da noi [soli] ci sbramiamo'. O sarebbe mai noi un sostantivo equivalente a 'noja, fastidio'?

260. 22. vostra; — 27. Ele; — 33. 'si prenderebbe tanto impiccio'?; — 34. virgola dopo Zuan; — 37. E'l.

261. 43-4. se carnesal deve essere 'carnasciale', intenderei i due versi così: "credo bene ch'è carnovale se abbisogna"; vale a dire: se abbisogna di stringere il matrimonio, siamo di carnovale, cioè in tempo dove è permesso di contrarre nozze (mentre poi, nella quaresima, non si potrà); — 49. 'se anche dovessi andare in rovina'.

263. 29. costien, e togli la virgola che precede:

— 39. El'ha.

264. 56. tranedoi; — 57. fora da noi parmi diverso dalla combinazione che si studiava a p. 259. 9; v. less. s. 'fora'; — 61. tolgasi la virgola dopo tafat: — tolgasi la virgola dopo se; — ghe al posto di me?

265. 74. Eventuali modificazioni a questo verso potrebbero essere: chi in ch' i, e na in n' a; — 78. la.

266. 91. per il 1. el: — 103. n'avessá; — 104. apera.

267. 114. oscuro per me in fra cuor; — 115. da soror come a sorella. Parla il vecchierello, che avrebbe altrimenti detto: da fardel; — 119. tolgansi i due punti dopo tuti; — punto dopo un.

268. 139. per *l' ha* 1. *i ha*; — 142. Inutile l'emendazione *pur*, poichè il Cavassico ben poteva credersi licenziato a trattare *cautelle* come una parola di quattro

sillabe: — 144. ragguagliando, nel less,. zanzon al zanzume del Ruzante, si ometteva di rimandare a Giorn. st. d. lett. it. XV 260, dove sono altri esempj veneti per o da ú + nas. A questi s'aggiunga il ver. liomi legumi; — 146. l. ve; — 151. fuine potrebb' essere l'imperat. 'fuggiamo' (fuine), ma sarebbe esempio isolato (¹); — da parent, non 'dai parenti' ma 'da parente', dove per il significato di parent si veda il less.

271. 48. Non sarebbe santi un'arbitraria amplificazione di san, volta ad ottenere la rima? V. la Nota a 153. 22. — 49. 'Una rocca da tanti fili'? Veda chi più di me s'intende dell'arte del filare: — 63. per ces l. cest; a meno non s'ammetta che ces 'cesso', venuto a designare un certo vaso, siasi poi adoperato anche per altri recipienti.

273. 14.  $n' \dot{e}$ : — 19. cori: — 20. punt' e virgola dopo porta: — 21. alturi; ma v. la Nota a pag. 225. 189: — 23. 1. ne; — tal in tale stato; e deve alludersi a circostanze note, ma qui non riferite.

274. 55. virgola dopo *nient*: — 56. virgola dopo *desperar*: — 57. punto esclam. dopo *Dio*: — 64. *a gnom*: a meno che l' *a* non raccolga in se e la preposizione e l' *a* iniziale di *agnon*.

275. 75. 'quindici giorni non sono legati a un palo', cioè, sono tosto passati; — 77. 'e fa ch'io

<sup>(1)</sup> Del resto se il bell., secondo il Nazari, ha costantemente -óne, nel saggio bellunese dello Zuccagni-Orlandini trovo sentimo le pensen); e lo stesso -ióne che il bell, riserva ai verbi in -íre (fenione, ma cantone, temone) non accenna esso alla maggior persistenza o resistenza di un anteriore -ine ?

più non lo senta', dove s'ha un nuovo esempio per la prolessi della particella negativa; v. le Note a 77, 71 (e 253. 11); — 85. sot e sora deve riferirsi alla disposizione dell'appartamento; — 93. star e fer dipendono dal fará del precedente verso.

#### AGGIUNTE E CORREZIONI AI CAPITOLI I-IV

I. Num. 1. senta pas 269, Ognisent 269; [sen Martin 269]; grenda 103. — Num. 2. Di pigie, v. ora le Note critiche al testo. - Num. 4. Boldo = Ubaldo è registrato ne' Vocabolari veneziani e anche nel bell. del Nazari. — Num. 5. sie-ch = assai parmi ora superiore ad ogni dubbio e se n'avvalora la equazione  $-iei = -\acute{e}i = -\acute{a}i$ , già ammessa, parmi, in wnd. § 122; v. all'incontro Meyer-Lübke it. gr. § 420, rom. gr. II § 270, Parodi Romania XXII 308, -Num. 6. Michiel 266, - Num. 7. dret less, dréza 162. Parodi Romania XXII 306; Malgareta (:maladeta) 89 allato a Margarita 90. — Num. 8. strenzer 274, penzer less., ecc. - Num. 9. Dopo fus sostituisci 16 a 11; cancella 116 e 150 dopo pedugi; e sostituisci 86 a 89 dopo fenugi. - Num. 10. gazzolla less., Mengolla dimin. di Menga Domenica. - Num. 12. zanzon 268, v. le Note critiche al testo. — Num. 13, tole less. — Num. 14. i habeo, v. le Giunte a num. 78, i habes 208; v. le Note critiche al testo. - Num. 15. Notevoli i

due vocativi dona polit 262 e car parent 247: - ciries è in rima con vies, e ha forse un compagno in nos less,; di tute quent un esempio anche a pag. 275, e qui gioverà ricordare il pulcelle alquant di kath. 20: per grame, v. le Note critiche al testo: - incontinento 174: - di vie, pigie, v. le Note critiche al testo. - Num. 16. restel less.; dopo contrestar 1. 233. - Num. 17. per plize, 33, il metro esige pelize, e così esige bulejar per bulgar less., forma, quella, che anche meglio conviene alla tendeaza bellunese; v. less, s. 'bislonega', - Num, 18, Per l'atteggiamento del tema dei verbi di II-III nei composti di futuro e condizionale, v. num. 81, 85; — nell'ultima linea, l. e postonico: — martalos less. — Num. 19, buzabou less.: dever dovere 23, ecc., v. Ascoli Arch. III 251. - Num. 20, -id = -ed (?) num. 79; divis less... sticher less., crispia less. Ma butiqua less. e strighez less, accennano ai primitivi butiga e striga. — Num. 22. Casta less, e Note critiche al testo, butiqua less., muner less., piurar less., surdina less., e alir attestato da ulimet less.; — se nia, less., deve ragguagliarsi a nullia (Ascott Arch. VII 141, GARTNER et. 331) e gindicarsi quindi sulla norma di piol, mioi, occorrera ammettere un'antica atonia della voce: e circa a ractius, di eni vado sempre più persuadendomi che sia 'virtuosi'. giovera forse muovere da 'virtudioso' 'virtulioso'. — Nam. 24. Nel primo lemma correggi 162 in 167, e si restituisce così la forma luoj a quei componimenti (LV-LVIII, LXIII), ai quali soli spettano le eccezioni dalla norma, che in questo num, si stabilisce; roll 228; v. le Note critiche al testo. - Num. 25, V. anche =ié all. a -iéi num, 80; - plur, fol 147, zózol

271, mantil 148, badit 148, 195 (bell. badii), vil 186; voquand 169, v. le Note critiche al testo, | quagiard pag. 417 n]; — covertor less., rustiona less., giutidor less, (v. giotauro nel Ruzante), e varsor spetterà qui in ambedue i significati (v. versuro verso, nell'a. vic.); - spienza less.; barbai less. s. 'barba', e per compai, v. Ascoli Arch. I 405; — vadiar less.: — pipioi less. - Num. 26. sempiare less. - Num. 28. bere è contratto da be vere, ed è forse un analogo caso in perada less.; biá less. — Num. 29. vadiar less. — Num. 31, di fem, v. le Note critiche al testo. -Num. 32. Esempio di -mm in -n è son less. s. 'in son': per fem v. le Note critiche al testo, e per fim fima il less.: — Jacon ancora a pag. 195. — Num. 34. fuine 268; v. le Note critiche al testo. - Num. 35. squia less., sqorbar less., sqolar 226 Note critiche al testo; monga 'monca'(?) less. e Arch. XII s. 'smongar'. - Num. 36. Cabriel 195. - Num. 37. V. bell. carche qualche; — sansuga. — Num. 38, landre less.; v. anche berg. majaséc 'mangiatico' companatico, e siano qui ricordati i bell. companárego, salvárego, oláreju volatica; in cuz, 273, (allato a cutor, cudar), vedrei l'influenza di crez; — quan che 234, esempio più sicuro di quello allegato nel testo, ten tanti, di cui v. le Note critiche a pag. 182. — Num. 39. rustiora less., Pava; — inori less., maras less.; in dedré, less., si tratterà di un composto  $(de + dr\dot{e})$  relativamente fresco, e del resto vi è poco normale anche la maneanza del dittongo (v. drié less.; ma anche pe piede) (1); — 39 n.

<sup>(1)</sup> Di vere crere potrebbe ritenersi che sieno ve(d)ere cre(d)ere. Ma il Cavassico, mentre è ben propenso alla sin-

Levisi ecc. dopo pedagi. — Num. 41. parot less. — Num. 43. restel. — Num. 44. sedia 146, ma precede -a, strat(?) less. — Num. 45. tramontante (?) less. — Num. 46. scita less., rudar less.,  $\dot{a} = \dot{a}a$  anche in liberà 187, briga 168, fia 168, 170, e = ee in bere perada num. 28 Aggiunte, se = sée o seé num, 83, de fe 170, 241, per cui v. le Note critiche al testo, de = de r i 1, se pur non analogico, v. le Note critiche al testo, be beve, are num. 85 n. preve 168, ne quali ultimi esempi potrebbe anche esser quistione di -e caduto, i = ii in sai 181, v. le Note critiche al testo. - Num. 47. arisse 177 (arit ride corf. 32), aros less., ma meno sieuri arespondre 200, arest 219, di eui v. le Note critiche al testo, aragn less, (tose, aragna, ecc.), arate less.; - rolsar less., rolt 228 e ros 243, pei quali v. le Note critiche al testo. - Num. 48. saltre less., marcandresse less.: aier 'aria' less.: Andregana Andriana 263. - Num. 50. schiop less., sgionfar less., altrui less.

II. Num. 51-66. Lagliatura less.; caruda carreggiata less.; medeguol 229; halota less.; ci pot less.; trù-fola less. — Num. 67. fievra 30, segala 146; veste 189, peste 210. — Num. 69. a no sé [io] non so 184, da togliersi quindi di fra gli esempj di sing. neutro; a tré [e'] li fece 202, il primo dei quali esempj, come non bellunese, nulla conta, e il secondo ancor non mi decide a vedere a'l nell'al, ond'è parola nella nota e et vite illum vidit 176. — Num. 70. Di que vos, v.

cope, è alieno dalla caduta del -d-, e, quando non adoper<sub>1</sub> vere, ha reder, non mai veere (v. invece, nel Ruzante, vere crere e reere creere.

le Note critiche al testo. — Num. 77, fuzendo, corendo. 176, in un componimento di linguaggio ibrido. — Num. 78. me pent (: parent) 169; volt (: Bolt) audis 228; con i habeo farebbe il giusto pajo sci sapio 18, ma v. le Note critiche al testo. - de debetis 4, v. le Note critiche al testo. - gietu? sei tu? 167, togli sai; - a linea 13, invece di monosillabi che 1, monosillabiche - Num, 79, Con avie va sai sa/v/ii 'sapevano?', v. le Note critiche al testo. - Num. 80. I perf. in -\delta provengono da componimenti in linguaggio ibrido. - arisse (1. arise) 167. - Num. 81. vará avra 98. – Num. 82. spia 'guardi' de = dée det 170 e v. le Note critiche al testo; fuine 268, v. le Note critiche al testo; lasséghe 259, fe 259, cancellisi invece il dubbio de 4, e aggiungasi il nuovo esempio di da, che è fornito da pag. 259. — Nun. 83. sent (: prudent) sentiam : fe = fée faciat 244, v. le Note critiche al testo, — di tuoghe nuovo esempio a pag. 264; - fason 56, ma segue a e potrebbe trattarsi di fason'a; - se siate 261, 267, che sarà contrazione o di seé (v. voié) o di sée (v. sépi), - circa a contente, le consuetudini metriche del Cavassico non escludono che possa essere contenté. — Num. 85. Per aré, v. bell. arée 'avrei' e 'avresti', averé avrebbe cor. II 90. Dei condiz, in -óe s' hanno per avventura i riscontri viventi in farôo farebbe (Cles), zaroe sarebbe (Moena), reghialeruei regalerei, perd ruéii perderebbe, aröco avrebbe (Revo), esempi tutti ch' io traggo dai Saggi del PAPANTI. - Num. 87. Per l'é serà le trate, ecc., v. num. 96 n; — mes mietuto less., mos 183. — Num. 88. vere cioè védre védere. — Num. 91. ne = non 208, 229. - Num. 92. ente-la cort 245. Con inte quel calderon va

il bell. te quel an in quell'anno, e in corf. 18, leggesi te cambreta 'in cameretta'. Notevoli poi, e mi si consenta di qui ricordarli, anten e, con molto maggior frequenza, ten, che ricorrono nel poemetto del Pagani anten quella gran pressa; ten Dio in Dio, ten mi in me, ten questa not, ten quel so furor, ten zerte vene. Deve qui esser quistione di ente + in. — Num. 93. Di e si, sempre vivo nel bell. rustico, v. Nazari Paralello 65. — Num. 94. Aggiungi An, di cui v. wnd. 98, ed è nuovo esempio della interjezione il po che si legge nella stessa linea.

III. Num. 95. Per il pronome preposto all'infin., v. Schuchardt Slawo-deutsches u. slawo-italienisches 94. — dolce al me masscr mio dolce marito 25. — Num. 96. che cores chi me cognos 273. Agli esempj vivi aggiungi da Agordo (Papanti): l'a parest ch'el se dessede. — Num. 99. ha parest è parso 209. — Per il primo ed ultimo capoverso di questo num., v. Schuchardt o. c. 122, 124-5. — Num. 100. de gran reha della gran rabbia, molta rabbia, 32. — Num. 104, pagherà un tesor esser 48, esserti ingrata me costringue 9, credeve..... impegnar 55. V. Schuchardt o. c. 121.

IV. altriaz. Se la voce fosse ben antica, si potrebbe riconoscervi un altroliaz, così ridotto per mera evoluzion fonetica: v. num. 22 (piol., 25 (dj).

arate. Nella nota, l. anche.

balla. Ricordisi anche il lomb. balin covacciolo, lettuccio, paglione.

bronto. Nell' a. pav. brondo, brondin.

calce calze e brache.

calisson. Giova di ricordare l'a. tose. calisione marzapane, pane azzimo, specie di dolce, col quale

andrà, nel secondo esempio e fors' anche nel primo, la nostra voce; scussar verrebbe allora a dire: 'senoter via' 'voltar via' 'finire' (v. anche il mil. scöd l' apetit sbramarsi).

chegar. V. et. 199 n.

debėta. V. Ive Arch. IX 170.

dessavi. 1. dessavi.

feta. V. bonafetta buona fede, nel Magagnò, ap. Bortolan Giamb. Maganza seniore (Bassano 1883; p. 94).

Fichet. V. nel Calmo: San Fifetto, San Nichetto, e quanto si dice qui sotto nella Giunta a Nefissa.

fisaruoi. Plur. di fisaruol fuso o fusaiuolo (?). Nel Magagnò, p. 143, è fur fusaruoli con significato affine a quello di filar fisaruoi.

goz. Cfr. nel Ruzante: no ghe vego un gozzo, el no ghe ve gozzo.

inciucar. Punto dopo 59, e levisi quanto segue. ingiostro, V. inghiastro Arch. IX 173.

legn. V. scep 'ceppo' sgabello Arch. IX 241.

levar prendere (?) 173. V. le Note critiche al testo, e Guarnerio Arch. XIII 120.

libertá. V. in nostra luberté a nostra disposizione, nei testi del Lovarini, 336.

matazuol. Nel Ruzante, trovo mattezzuola, la qual forma mi porta a credere, che anche nella nostra s'abbia a vedere 'matticciuolo' e non 'mattacciuolo'. Il secondo a sarebbe quindi per assimilazione: v. num. 18 (scavazar ecc.).

Nefissa. Invocata anche nel clm. 51. Col nome di santa Nafissa ritorna poi essa, insieme al racconto equivoco della sua storia, nella prima giornata dei Ragionamenti dell' Aretino. Una Diceria di Santa Nafissa va anche tra gli scritti inediti di Annibal Caro, e il Bonfadio, Opere (ediz. bresciana del 1758) Il 63, che ne dà la notizia, dice trattar essa della 'statua della Foja ovvero di Santa Nafissa'. Il che a noi basta.

— Lo stesso Caro è poi autore di una lubrica Ficheide, che a noi giova di ricordare per San Fichet (1).

parent. Per i diversi significati di questa parola, cui vanno forse aggiunti quelli di 'vicino' 'compagnone', v. cosubraina vicina Arch. IX 169, e, all'incontrario, viciain cugino, prossimo, ib. 185.

pegola pegola, pece, 172.

pi. Chiudasi, nella nota, la parentesi dopo 122,e sostituiscasi al punt' e virgola una virgola.

sant felice 192. Un esempio di tal significato anche nel Magagnò 62, e lo conosce anche il voc.

scot. Forse e meglio: 'scotto, vivanda, companatico'.

scuciguri. Nel Ruzante (Due dialoghi 21 v) è sgureguzzo, detto come ingiuria a un vecchio avaro; ma anche qui non mi vien fatto di scorgerne il preciso significato. E d'altronde, avrà a che fare colla nostra voce?

scussar. V. qui sopra la giunta a calisson. stilientia. V. le Note critiche a pag. 146. strani strano 254.

tristiéria malvagità 226; è un derivato del genere di cativéria, che è pur dell'a, pav.

tuor. Nota l'imperat, tuò su col significato di 'ecco'; 184 (bis), 263.

<sup>(1)</sup> Veramente la giusta rispondenza veneta vorrebbe Fighet. Ma forse vi entra 'ficcare', o la voce è tolta di peso da qualche scrittore di lingua, rispettandone la sorda.

un dove 167.

zanban, Nel passo ricordato in not., Lucifero raccomanda ai suoi servitori, i demonj, di conciare per bene le varie categorie di peccatori, ordina di mettere gli usuraj ove sono i grandi baroni possenti, i savi e i prelati "che sempre in stati cossi adaxio e non sapieno may che fosse dexasio, | Zo in li ueschoui e li abbati | che li beneficij ano compradi | li ano abiudi per simonia | e tale ge ne per signoria | che li ano compradi e uenduti | io voglio che siano bene recenuti | che mo negnuto da mi qua entro | vuy saui che illi noreno melioramento | vuy li meteri da sathan | la onde e lo foro sanban | quelo che fato per brusare | che se tuta l'aqua de lo mare | tuta fosse entro gitada | si ardereue in quela fiada | e si se afogarene e brusare | come se la fosse pessa e raxa |. Qui, da una parte, è evidente; che la nostra locuzione non designa il fuoco infernale, ma un 'fuoco' speciale, diverso e indipendente da questo; dall'altra, non rimane escluso che la onde e lo fogo sanban s'abbia da interpretare per 'il luogo dove si produce o si raccoglie il f. s., dove stanno coloro che vengono puniti col f. s.', quel f. s. che, secondo fra Giacomino, eruttan dalla bocca i demonj. E siam quindi sempre alla possibilità di una malattia che arrechi un forte bruciore ai visceri o altrove. - Nel clm., è nominato insieme al cagasanque e al mal de san Lazero, ed è notevole il vedervi soggiunto, che lo si destua coi sassi (1). — Due nuovi esempj per la nostra locuzione

<sup>(1)</sup> Notevole anche che in un passo del Ruzante, si dica del fuogo salbego, che lo si destua con le parole, cioè, credo io, cogli incanti.

(fuogo zamban 202, fuogo samban 266) trovo poi ora nei Monumenti di Letteratura payana pubblicati in questa Scelta Romagnoli da E. Loyarini, Provengon essi da una farsa fin qui inedita del Ruzante, e appajono in tali congiunture, dove gli altri scritti dello stesso autore hanno fuo jo salbea), onde io sempre più vo' capacitandomi che nel Calmo, nel Ruzante e nel Cavassico, il fuogo zamban ecc. altro non sia se non il · fuoco selvatico '. — Del resto, per la larga comprensività della locuzione 'fuoco selvatico', v. E. Vecken-STEDT Das wilde, heilige und gebrauchsfeuer (in Zeitschrift für Naturwissenschaften LXVI; pag. 224 segg.), e ricordo, che un dizionario inglese-italiano traduce l'ingl, wildfire per 'fuoco selvatico, volatica, erpete, fuoco greco, fuoco fatuo'. — Per i rapporti di San Giovanni col fuoco, ricordinsi anche i fuochi della notte di San Giovanni.

zudier. V. Meyer-Lübke it. gr. § 339. Ma la dichiarazione che n'è qui data non può convenire agli esempi dell'Alta Italia.

zuona, Anche nel Ruzante (Vaccaria 39 r), parmi si dia alla voce il valore di 'avere' "fortuna", tenendola però distinta da 'denaro".



#### INDICE

| Annotazioni lonetiche, | 1 | 11 | 11) | rı | 0. | 10 | 61 | CI | ne | <br>3 | 511 | 11 ( | 21.1 | u | CI. | re |  | I'AG. | 50  |
|------------------------|---|----|-----|----|----|----|----|----|----|-------|-----|------|------|---|-----|----|--|-------|-----|
| Lessico                |   |    |     |    |    |    |    |    |    |       |     |      |      |   |     |    |  | יל    | 351 |
| Note critiche al testo |   |    |     |    |    |    |    |    |    |       |     |      |      |   |     |    |  | •     | 40  |
| Aggiunte e correzioni  |   |    |     |    |    |    |    |    |    |       |     |      |      |   |     |    |  | Se .  | 128 |





## IN CORSO DI STAMPA

#### COLLEZIONE D'OPERE INEDITE O RARE

- Reali (I) di Francia. Vol. III (Testo) a cura del Prof. G. VANDELLI.
- Tavola Ritonda Riccardiana, testo inedito a cura del Prof. E. G. Parodi.
- Rime (Le) di Fra Guittone d'Arezzo, edizione critica a cura del Dott. FLAMINIO PELLEGRINI. Vol. 1.
- Rime (Le) di Serafino Aquilano, a cura del Dott. M.
  MENGHINI.

### SCELTA DI CURIOSITÀ LETTERARIE

- Sonetti e Canzoni di Poeti Veneti del secolo XIV, a cura di Oddone Zenatti.
- Fiorio e Biancifiore, poemetto antico toscano. a cura di Vincenzo Crescini. Vol. II.
- Testi antichi Modenesi, a cura di F. L. Pullè. Vol. II. Monumenti di Letteratura Pavana, pubblicati da Emn.io Lovarini.
- Le Lai.di del Piemonte, pubblicate da Delfino Orsi e Ferdinando Gabotto, Vol. II. Laudi di Saluzzo.







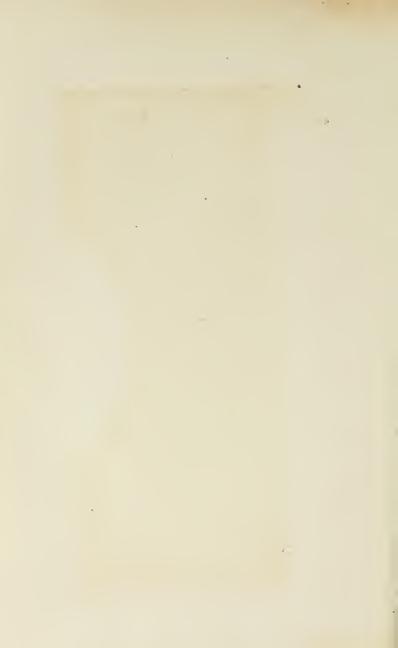

# University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat, "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

